

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

# Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



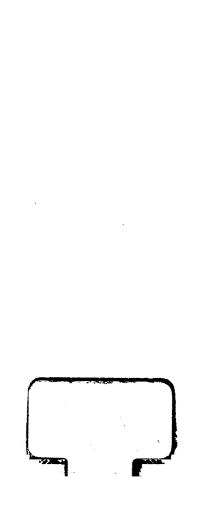

٠.



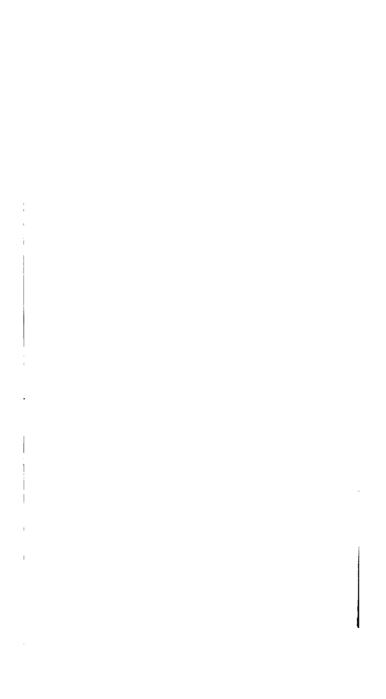

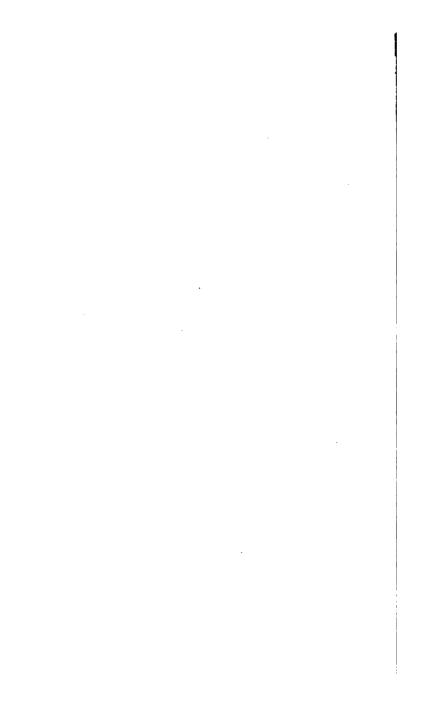

# DELLA FORTUNA

# DELLE PAROLE

LIBRT DUL

All markets

# GIUSEPPE MANNO

STATES THE TAX AS A CONTRACT OF THE MORAGE OF THE STATES O

19 S. Halothe So pure ad Asset 5, 45

# MILANO

Control del Dimina R. 1991 1835

**国内では東京を東京の東京の東京の東京** 

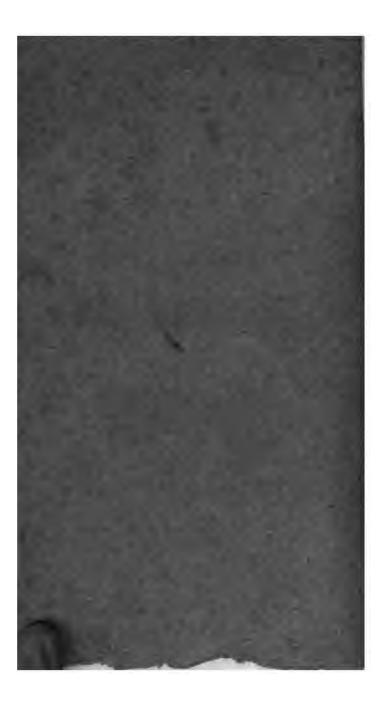

# DELLA FORTUNA DELLE PAROLE

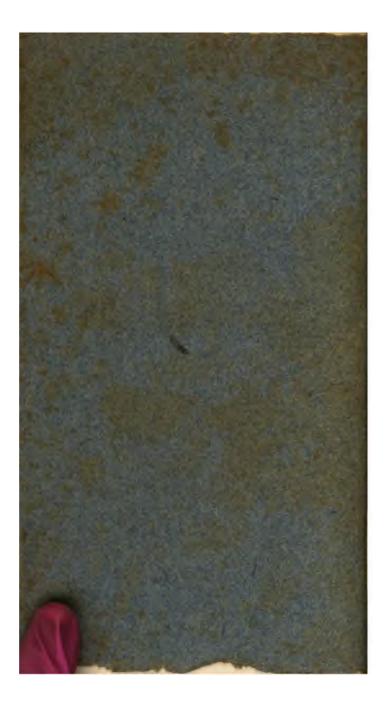

# DELLA FORTUNA DELLE PAROLE

• • 

# DELLA FORTUNA

# DELLE PAROLE

# LIBRI DUE

DEL CAVALIERE

# GIASEBBE MVNUO

MEMBRO DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO ECC. ECC.

Non obstant hae disciplinae per illas euntibus, Sed circum illas haerentibus. QUINTIL: Instit. orat. I . 14.

# MILANO

COI TIPI DI LUIGI NERVETTI
a spese dell'Editore

Maggio 1832.

e. 1. ęt.

# INTRODUZIONE

Allorche il titolo di un libro annunzia un gomento o fuori del comune o di non ben chiara undizione, due righe d'introduzione sono nessare a chi nel primo aprir del volume trosi ancora irresoluto fra il leggere e il non legme. E questa è la ragione per cui io mi divorgo a comunicare al lettore il perche di quema scrittura.

Già egli sa senza ch'io'l dica, che il prinpalissimo dei perchè si fu la volontà che io avea fare e di pubblicare questo lavoro. Molti aun è vero ignorano questa dottrina dei leggitori, si lusingano d'esserne creduti, quando nelle fazioni o negli avvisi al benigno lettore vanno sperdendo vane parole per sincerarlo, che senza instanze dell'amico A o senza gli artifizi dello ampatore Z sarebbero rimasi col bambino in rpo per tutta la vita. Ma io voglio farmi pernare piuttosto un po' di presunzione che un i d'ipocrisia, confessando il desiderio mio di ture a forma di libro alcune note in materie imologiche raccolte da me in disparate letre; benchè rispetto alla maniera con la quale weasi mettere ad effetto questo divisamento tanta

sia stata la mia dubbiezza, che posso ben din non esservi altra differenza nello stato del mi animo prima e dopo la presane risoluzione, si non quella che passa fra il timore di sceglia male, e il timore di avere male scelto. Io con siderava soprattutto che etimologia, pedanteria illusione e noja erano come a dire quattro so relle carnali nate ad un portato; e che percil uno scrittore di quelle materie avea contro di si la presunzione juris di non poter render soddi sfatti nè i leggitori gravi, pei quali questa scienu sarà forse sempre imperfetta, nè i leggieri chi la trovarono sempre disamena. Stando io dun que come nel mezzo delle due parti andava al lora investigando, se o no potea esservi un qual che spediente per rallegrare e dirò così spedan tizzare gli studj etimologici. E mi pareva ch fosse permesso di sperare una tal cosa, dove il luogo di ricercare dottamente la genesi delle pa role, si traesse dalla formazione di esse qual che osservazione utile o novella, fecondandok per così dire con alcune aspergini e spruzzi d filosofia. Dove lo scrittore invece di fare le mi gliori sue prove a rivelare l'incognito, a dile .. guare le dubbiezze, a comporre le differenti sen tenze, avvisasse che poche delle cose rimase po sì lungo tempo ignote o dubbie o disputate son capevoli di rischiaramento; e che fra tali poch cose più ristretto ancora è il novero di quell che rischiarate sieno per arrecare qualche van taggio o diletto: per la qual ragione fosse pi saggio consiglio il lasciar intatte le radici tropp

ofonde della favella, e il discoprire quelle sole ille quali il lettore possa dire: è vero; ed io m v'avea mai badato. Dove in luogo di riirare le parole per sè stesse, si studiasse di contrare nella maniera della composizione loro ualche imagine di famiglia, indagando le corelazioni che in tale rispetto possono avere fra i sè: onde anche allo studio etimologico avenisse quello che allo studio delle cose natuzli, le quali non tanto si riguardano per quello he sono come pel posto che occupano nella naura. Dove infine alla maniera dotta od arida elle spiegazioni si facesse sottentrare un dicorso variato e talvolta festivo; e l'autore terendo soprattutto di rasentare la pedanteria, unasse meglio di essere tenuto stravagante nelle sservazioni che fastidioso nella disamina di rudite minutaglie.

Sembravami perlanto che trattando delle etinologie in una guisa iontana dall' uso degli etinologisti, e facendole per così dire dischiattare lalla troppa sostenutezaa e gravità loro abituale, oteano quelle morte ed obbliate dottrine farsi invenire; e rendersi anche buone a prestar ualche servigio alla lingua nostra, od almeno ud entrare in amore agli studiosi di essa.

Ma poi mettendomi la mano in sulla coscienza ragguagliando questa lunga promessa con quello h' io dovea prevedere del mio attender corto, estai lung' ora come in bilico fra il fare e il ton fare; infino a che non sentendomi nè ablastanza buono per mettermi all'opera, nè ab-

bastanza rispettivo per ricusarla, presi un pa tito proprio da pretore e da arbitro, e dissi: es mologie no, che si riderebbero di me e co ragione tutti coloro i quali sanno siccome è les giera la mia suppellettile di lingue dotte. Pui ammettansi senza dar loro grande importans i finali risultamenti della scienza, se lampant se procedenti dalle lingue le più famigliari, i di facile commentario. Ed allora si cerchi ezian dio se mi verrà ottenuto di farmi uscire dall dita alcune di quelle spruzzaglie filosofiche cui sopra si parlava, o d'incontrare quei cen tri o gruppi od ordinamenti che la mia imagi nazione figuravasi di trovare nella formazion dei vocaboli. Ma questi vocaboli si consideran non tanto per l'origine loro, quanto per l sorte che ebbero a godere o a sopportare; e i faccia delle parole come di parecchi uomini de quali non curasi la nascita, e si rispetta sola mente o si compiange la fortuna. Io non s dissi se in questo aspetto sieno stati riguarda i vocaboli da altro scrittore. Comunque ne si io scriverò quello che nel passarli a rassegn mi rampollerà in capo; e se mi verrà qualch cosa di buono, non la lascerò nella penna pe modestia.

Detto, e posto mano. Ed ecco qui perciò u libro, al quale dopo queste spiegazioni altro m manca che d'esser letto.

# DELLA FORTUNA

# DELLE PAROLE

# LIBRO PRIMO

#### CAPITOLO I.

Bellezza delle parole significantì i movimenti del cuore.

Le etimologie, o mio caro lettore, non sono fatte per ogni pasta d'ingegno. Bisogna in primo luogo essere assai grosso di linguistica. Bisogna avere due braccia ben tornite e ben attaccate sia nelle spalle che nei cubiti, onde innalzare, abbassare e volgere nella direzione di tutti e quattro i venti cardinali i ponderosi volumi in foglio che contengono i tesori della scienza. Bisogna non contentarsi di sfiorarla così pelle pelle, come facea colui, il quale alla maniera d'Archimede balzò dal bagno improvvisamente e prima del tempo, perchè meditando colà sul desinare del giorno innanzi avea discoperto l'etimologia del beccafico. Bisogna apprestar nell'animo un Manno Tom. I.

sì largo ricetto alla noja, che quanta ne viene tanta se ne accolga; o contrapporle in equilibrio altrettanta pazienza, della natura di quella con cui sostenghiamo per esempio il lungo cantilenare di un'opera seria. Bisogna avere nella categoria degl'ingegni straordinari uno di quegl'ingegni straordinariamente minuti che passerebbero per la cruna d'un ago, di quelli che vorrebbero trovare l'elemento dell'elemento, di quelli che con espressione volgare direbbonsi ingegni alla moda di mastro Traforello, il quale facea gli occhi alle pulci. Bisogna in una parola avere tutto quello che io non ho. Tuttavia un'utilità certa tornerà alla scienza da questo mio libro. non per virtù sua interiore che non ne ha veruna, ma perchè, se la mia erudizione bibliografica non è in fallo, questo è il primo volume che tratti di quelle gravi materie, e che non pertanto in grazia a quello che chiamasi piccolo sesto pesi assai poco. E così qualche storia letteraria dei secoli venturi dirà forse: « Venne » dappoi messer Antonio il quale scrisse sovra! » tali materie più diligentemente, più profon-» damente e più gustosamente di messer Giuseppe. » Ma soggiungerassi ancora, se l'autore avrà buona coscienza: « tuttavia messer » Giuseppe fu il primo che trasportò la scienza » dagli scaffali più bassi e più carichi delle li-» brerie ai filari superiori. »

Pensando a così scarsa ed anche dubbia mia gloria nelle future età, io mi sentii scorato infino dal principio dell'opera, e bis patriae cecidere manus. Ma quando al terzo tentativo mi avvidi che la mano reggeva la penna seuza disagio, presi ciò per buon augurio e scrissi. Eccomi perciò pronto a ragionare delle parole del cuore.

Io dichiaro in primo luogo che non intendo parlare in questo capitolo di un affetto che occupa comunemente sei ottave parti della vita e sette ottave porzioni del cuore: poichè un affetto così dominatore merita bene un capitolo a parte. Servirà dunque di materia per l'argomento il cuore per esempio di un fanciullo o di una vecchia. Cominciamo intanto da un cuore

allegro.

L'allegria credesi etimologicamente figliuola legituma dell'alacrità, e più gaja e più vispa madre non potea esserle toccata in sorte: poichè tutto racchiudesi in tal voce quello che è necessario o a passar bene il tempo o a godere il tempone; cioè dispotezza d'organi, vigoria d'animo e di corpo, ardore a fare, prontezza nel fare, insomma una composizione di vivezza e di buon umore. Nata da tal genitrice dovea nel venire alla luce ricevere tanti altri bei nomi quanto il brio e l'affetto materno potea imporlene. E perciò l'allegria è conosciuta nel mondo con varie appellazioni, e tutte così hene appropriate, che se a ciascuna di tali chiamate potesse essa rispondere volgendosi a te, sempre le troveresti un viso che dolce ride e dolce favella.

Chiamasi giocondità; parola bella che ti fa

passar per le fibre come un brivido di grata voluttà, e non pertanto parola più casta e più saggia ancora che bella: poiche venendo per discendenza ben provata da giovare, non ammette essa propriamente altro sentimento di allegria, che quello il quale può tornare in tuo vantaggio. Senti che cosa ne scrisse Cicerone nel suo trattato de finibus (1). « La voluttà è » da tutti coloro che latinamente parlano in-» tesa per quel sentimento di giocondità che » gratamente ti commuove. E si può bene tra-» sserire tale giocondità dal corpo nell'animo, » poichè giovare dicesi in ambi casi, e da » giovare nacque giocondo ».

E postochè ho nominato Cicerone e voluttà, lasciamo che egli stesso parli di quest'altro cognome dell'allegria, cognome che suole essa prendere alloraquando un po'scapestratella si abbandona alla foga dei suoi trasporti. Cicerone adunque dichiarando per bocca di Lucio Torquato la dottrina di Epicuro, il quale nella voluttà facea consistere il sommo bene, così diceva: " Spiegherò ora qual cosa sia questa voluttà. " affinchè si tolga l'abbaglio degli imperiti, e " s'intenda quanto sia grave, quanto continente, » quanto severa quella che comunemente è sti-» mata una disciplina tutta molle e delicata. » Noi non seguitiamo già quella voluttà sola che

<sup>»</sup> con una certa soavità molce la natura, ed è » ricevuta dai sensi con giocondità, ma inten-

<sup>(1)</sup> Lib. 2, cap. 4 in fin.

» diamo per massima voluttà quella che si per-» cepisce nell'assenza di ogni dolore. Imper-» ciocchè nell'esser liberi di doglia godiamo di » questa liberazione, e di questo allontanamento n di molestia. Ora poichè ogni godimento è » voluttà, ed ogni cosa da cui siamo offesi do-» lore, la privazione d'ogni dolore è giusta-" mente nominata voluttà. (1) " A malgrado di sì splendida difesa, trattandosi di una filosofia quanto seguita altrettanto screditata, io non tenterò di rimettere in onore la vera significazione della voluttà, e lascerò che l'allegria, la quale ha molti nomi che la fanno parere con faccia giuliva, e festante, ne abbia anche uno che la saccia arrossire: tanto più perchè tal è l'abbondanza delle vaghe e caste parole che ci sopravvanzano, che non v'ha necessità di ammettere quella sfacciatella in questo ceto di matrone.

Parliamo piuttosto della contentezza, del giubilo, dell'esultazione, della gioja. La contentezza è la più assennata delle allegrie. L'allegria comune è talvolta effetto di temperamento, talvolta non corrispondente alla cagione che la produsse, talvolta un po' smodata. La contentezza per l'opposto ha ricevuto dal padre suo, di natura austera anzichè no, cioè dal verbo contenere, un ritegno e una ragionevolezza tutta sua. Tu ti risvegli al mattino e ti trovi aver compiutamente mutato in buon chilo la cena

<sup>(1)</sup> Cic. de finib. lib. 1, cap. 11.

della notte passata. Apri gli occhi e vedi trapelare in qualche spiraglio una luce tra bianca e giallognola promettitrice di un giorno sereno. Pensi che in quello stesso giorno hai da fare una gita in campagna con sollazzevole brigata. Tu balzi dal letto, e ne balzi allegro. Tu avevi una lite da cui dipendeva la fortuna della tua famiglia. Hai perduto un anno per colpa del tuo procuratore, un altro anno per fatto del tuo avvocato, ed un terzo anno in grazia del tuo giudice. Finalmente il giorno del dichiariamo e pronunziamo è giunto, e si è dichiarato e pronunziato in tuo favore. Questo è il caso in cui tu più che allegro puoi esser detto contento, poichè questo vocabolo ha specialmente in sè quel senso di allegria che risponde a desiderio soddisfatto. Due in somma sono le proprie significazioni di questo bel vocabolo. Il tenersi o contenersi in ciò che uno ha, ed allora è vocabolo di virtù ossia di moderazione; ed in questo senso noi diciamo, benchè assai rade volte, io sono contento del mio stato, del mio impiego, della mia moglie. Altre volte per correlazione uguale al verbo tenere, intendesi per contentezza l'acquisto delle cose sperate, il compimento delle brame, la cessazione dei timori, ed allora non più parola di virtù, ma è voce di fortuna. Forse perciò considerando il vocabolo in tale rispetto, male si direbbe contento l'uomo cui toccasse una inaspettata felicità, salvo che in quanto si può dire, che nel cuore umano siavi sempre vivo un generale desiderio di magIl giubilo era un tempo voce rustica, che indicava il clamore degli uomini di villa, come il quintare (donde per alcuni venne il nostro gridare) significava il clamore dei cittadini romani. Ma non perciò tal vocabolo è men degno dell'allegria, poichè essendosi protratto ad esprimere genericamente le liete grida dei contadini e i canti pastorali, si fe', per così dire, con tal parola ritornar l'allegria alla sua vera sede ed alla sua patria primitiva, cioè nella quiete dei campi, e fra le sincere ed originali delizie della natura.

L'esultazione fu assai acconciamente definita da Francesco da Buti nel suo classico commentario sopra la divina Commedia (1). « Allegrezza » scrivea egli « hae prima movimento » dell'anima e chiamasi giubilo, e poi esce nel » volto e dilatasi nella faccia e chiamasi letizia, e poi si sparge per tutto il corpo e muonento in fatto dà un aspetto singolare a tal parola, poichè l'esultare è propriamente saltare. E dioia da una voce greca che viene a dir vita. E perchè, dic'egli, la vita è cosa carissima,

<sup>(1)</sup> V. vocab. della Crusca alla voce esultazione.

quindi è avvenuto che chiamasi gioja ogni consolazione, e gioia o gioiello la pietra o altra cosa preziosa. Se questa derivazione è qual si dice, (1) non potea farsi da più limpida e bella sorgente; e quando si dice gioja e vita, ogni commento sulle correlazioni di questi due vocaboli è superfluo. Forse i poeti latini ebbero qualche sentore di tal figliazione, quando nei momenti di estasi epicurea scriveano vivere per godere. « Viviamo, o mia Lesbia — cantava Catullo — « viviamo e amiamo, e tenghiamo in non cale » i rimbrotti dei vecchi troppo austeri; poichè » i giorni passano e ritornano, ma se una volta » sola e dopo breve durata tramonterà la no-» stra luce, noi avremo a dormire una notte » interminabile. » (2) « Affrettatevi di vivere, » o donzelle » scrivea Varrone « affrettatevi » ora che la prima età vi concede l'amore, i » giuochi e l'essere. » (3) Lo stesso grave e posato M. Tullio, scrivendo come dovea in confidenza al fratello suo Quinto, adoperava eguale parola, e diceagli: « tu mi esorti, come per » lo innanzi, a pensare all'ambizione ed alle » fatiche, e lo farò in verità; ma poi, e quando » si penserà una volta a vivere? » (4) Lasciamo però queste citazioni, che prolungate farebbero nel mio animo quel senso, che produrrebbe nel cuore di un poeta romantico l'armonia di un'arpa

<sup>(1)</sup> Altri traggono gioja dal verbo latino gaudere.

<sup>(</sup>a) Catull. carm. 5.
(3) Varr. ap. Non. cap. a, 4, 674.

<sup>(4)</sup> Ad Q. fratr. lib. 3, ep. 1, csp. 4.

nel deserto. Egli caderebbe boccone per adorare in ispirito la bella mano che pizzica quelle corde; ed io sentirei distaccarsi ed aprirsi involontariamente le dita, e lasciarsi sfuggire e cadere di man la penna, e quella poca fiammella che mi guizza nella fantasìa ammortarsi ad un tratto come per improvviso soffiamento, e lasciarmi nell'oscurità. Nè chiedermi, o lettore, la ragione di ciò: ma se tu sei uomo di pubblici gravi negozi, come lo è l'autore di questo libro, e nondimeno vuoi viver lieto com'ei vorrebbe, ed aver anzi tanta dose di letizia che possa inspirare qualche festiva pagina, com'egli tenta ora di fare, ti guarderai bene, com'egli adesso si guarda, dal meditare sovra quel motto Ciceroniano, e quando si penserà a vivere?

Dopo talé digressione io posso dire a questo mio capitolo, come Petrarca alla sua canzone, che non stia più fra gente allegra, ma sen vada consolato e in veste negra a ragionare delle parole meste del cuore. Dunque eccomi passato a ritmo diverso. Tempo largo, tre per otto, quattro bemolli in chiave, con espressione, e

incominciamo.

La parola più patetica con la quale possa esser espressa la doglia dell'animo è la malinconia, parola greca tinta di atra o nera bile, e come tale non solo fatta per figurare nel vocabolario della Crusca, ma anche per avere la triste sua nicchia nel dizionario della scienza medica. Lasciamola colà che Dio ce ne guardi, o registriamola solamente come parola di tale

appropriata cadenza che in musica si chiamerebbe di terza minore; come parola, per così dire, dotta e che contiene in sè una ragione naturale di tristezza; e come parola che fuori degli ospedali e delle camere degl'infermi può essere guardata in viso senza ribrezzo, ogni qualvolta indica solamente mestizia spirituale; anzi può anche essere ricordata con dolce voluttà, alloraquando spiega quello stato del cuore, in cui scorre leggermente per entro a lui come una venuzza di mestizia appena sentita; quella malinconia cioè che scolora alquanto le guancie rosate di una donzella che ha già tocco i vent'anni, quella che sentesi sotto l'ombra folta di un bosco solitario, quella che è madre delle elegie e dei sonetti lamentosi, quella perciò che ricopriva di un' amorosa nebbia il dolce riso di Laura in quel momento, in cui informata della partenza inaspettata del suo poeta, chinava a terra gli sguardi, e tacendo sembrava dire :

#### Chi m'allontana il mio fedele amico?

In grazia dunque di sì piacevoli significati sia questa parola biliosa la ben venuta e la ben registrata.

Come la malinconia rammenta il letto dell'infermo e i furori degli atrabiliari, così il cruciato ricorda le prigioni e i tormenti dei malfattori. È chiara la sua derivazione da quello stromento di supplizio che divenne lo strumento lla redenzione umana, e il segno della sola ligione e della sola civiltà che sieno per proia virtù immutevoli. Non ostante tanta sanicazione, se si è purgata la parola di croce
i ogni memoria d'infamia, non si è potuta
parare affatto da tal nome l'idea del dolore;
il anche le lingue nate mille anni dopo della
oce santificata continuarono a riguardar tal
cabolo come sinonimo di supplizio. Perlocchè
ante nel celebre suo sfogamento di bile cono a Pisa, rimprocciandola acremente per bocca
il disgraziato conte Ugolino d'aver compreso
illa sua atroce vendetta anche gl'innocenti,
ceale:

Che se il conte Ugolino aveva voce D'aver tradito te delle castella, Non dovei tu i figliuoli porre a tal *croce*.

La trasposizione però de' dolori più terribili il corpo ad indicare i patimenti anche dell'amo è figura giusta ed evidente, e come tale inferma quanto finora ho notato delle parole il cuore.

Bella parola pei Latini onde significare la dola dello spirito era quella di aegritudo, cioè alattia dell'anima. Cicerone la definiva (1) opione recente di un male presente per cui l'animo come dimesso e contratto. E poichè Cicerone rlando di ciò ha dato le più proprie e le più re spiegazioni di alcune parole riguardanti le

<sup>1)</sup> Tuscul. IV, csp 7 e 8.

passioni del cuore delle quali parliamo, io pi trò qui ingemmare il mio capitolo con pare chie di quelle definizioni, che entrano benissia

nel mio argomento.

La paura, dic'egli, è un'opinione di ma imminente, che ci paja intollerabile; talci mentre l'aegritudo indica come un morde del dolore, la paura esprime come il ritiran e il fuggire dell'anima. Figliuole della prim sono fra le altre la misericordia, la quale è u dispiacere della miseria altrui, non meritata d chi soffre, giacchè nissuno ha misericordia un parricida o di un traditore: l'angoscia, l quale è un dolore che comprime il cuore: mestizia, la quale è un dolore flebile: il to mento (aerumna) che si è un dolore con tri vaglio: il lamento, cioè dolore con esclamazio lagrimose: la sollecitudine, cioè dolore con per siero di cose future: molestia, dolore permanenti afflizione, dolore con vessazione corporale: d sperazione, dolore senza fiducia di cose miglio Così figliuole della paura egli dice le seguen passioni: la pigrizia, cioè la paura della fatte che consegue da qualche cosa: il terrore, quale è una paura che fortemente ci scuoi onde come il pudore è segnato dal rossore, co il terrore lo è dal color pallido, dal tremo delle membra, e dallo sbattimento dei dent il timore, che ha rispetto a un male il quale avvicina: il pavore, che muove di suo luogo mente: la costernazione (examinatio), la qui è come compagna e seguace del pavore: il ta mento, che sa obbliare le cose pensate: e la midine, la quale è una paura di lunga duta. Nelle lingue moderne non havvi per tutte este parole una divisione così marcata: tutvia ho voluto citarle, perchè senza entrare ella provincia dei sinonimi, (dalla quale mi ngo lontano anche per rispetto ai grandi scritori che hanno lavorato intorno a sì bell'argoento) si giudichi, quanto specialmente in quella cchissima e nobilissima lingua latina sia bella pittoresca ed abbondevole la nomenclatura del olore.

L' nomo afflitto talvolta si consola e si conorta. Il primo vocabolo pare abbia in sè stessso
n sentore delle parole balsamiche dell'amicizia;
se la desolazione mostra l'uomo abbandonato
sè solo, il consolatore è colui che s'accomagna col solo e lo rinfranca e gli fa amare di
nuovo la vita. Nel conforto s'intende di più il
nuovo vigore e la forza che l'animo consolato
iprende, e la sua capacità a resistere a novelli
ussalti d'infortunio.

Non perciò l'uomo disgraziato esce sempre l'inganno, e le più volte il suo cuore ritorna ill'abito antico di bramare quella stessa cosa he fu per lui cagione di doglia. E anche allora e non facciamo noi bene, almeno parliamo bene: perchè bramare è parola quanto mai significativa, come tolta dal peramare dei Latini, che solea dire ardentemente amare e sommamente lesiderare. Molta filosofia si racchiude inoltre in tal vocabolo, allorchè vi si dà un solo senso

all'amore straordinario ed al desiderio: poid non si amano mai tanto le cose come nel m mento in cui si bramano, e il possedimento non caccia l'amore, ammortisce per lo meno

suoi trasporti.

Il bramare era dai Latini chiamato optar Ed io noto tal vocabolo, perchè di lui ci è r stato un figliuolo assai bello ed accarezzato d tuti nella parola ottimo, sineope di optatiss mus; figlio che ragiona le tante volte malamen alla foggia del padre, e crede trovarsi colà dove per servirmi di un' immagine alla maniera d Dante, l'arco del desiderio gitta le sue saette ma non pertanto figlio leggiadro, e degno per ciò di figurare fra le parole ben formate.

Piacemi anche assai nelle voci del cuore I parola insinuare, parola furba ed accorta, chi vale mettersi nel seno, ossia introdursi nell'a nimo altrui. Gli scrittori della bassa latinità confusero talvolta questo vocabolo con quello d'intimare ossia render intimo, che noi abbiamo poscia adoperato per denunziare, far sapere ed intendere; col quale significato è passato dappoi nel più spropositato e nondimeno più profittevole dei dizionari, cioè nel dizionario dei curiali.

E qui lascio in riposo il cuore considerato etimologicamente, pago d'aver per mezzo di parecchie parole delle più manesche e comuni accennato, come il cuore umano, da cui ordinariamente fluiscono per tosto rifluirvi le maggiori disgrazie umane, ha almeno avuto la fortuna di essere bene studiato. La qual cosa si

drà nel capitolo seguente non essere avvenuta le parole della mente. Onde essendo la sede egli affetti più ben conosciuta che quella dei ensieri, i vocaboli che doveano esprimere le assioni trovaronsi essere più sensati, più nobili più vivaci di quelli fatti per significare il momento delle idee.

# CAP. II.

# Povertà delle parole denotanti le operazioni della mente.

Io uon so se qualcuno abbia infino ad ora posto mente a trarre le prove della spiritualità : dignità dell'anima umana dal vocabolario. Io ienterò di farlo, acciò si vegga che lo studio delle parole non è la vana cosa che comunemente e stimato.

L'unione dell'anima è del corpo torna inieramente a vantaggio di questo, e per l'oposto ammortisce, costringe e difficulta la faioltà e le operazioni di quella. La schiavitù
lei sensi guasta e corrompe non solamente gli
iffetti umani, ma l'espressione medesima dei
pensieri; e perciò l'uomo che s'innalza a meiltazioni astruse, vede con chiarezza schierarsi
nitro al suo intelletto la serie dei suoi concetti
the poi dura gran fatica ad esprimere. Questo
the accade nel far corrispondere l'espressione
i pensieri, avviene più frequentemente nella

corrispondenza delle parole alle cose: poici le maniere di dire s'ajutano l'una all'altra si diversificano e modificansi in molte guise: m le parole obbligate a racchiudere in un solo s gno un'idea, per poco che quest'idea esca d termini delle cose sensibili, non hanno altra mezzo per ispiegarla che i paragoni; e i paragoni o mal divisati, o impossibili a farsi co precisione, hanno introdotto nel linguaggio un grandissima quantità di vocaboli o bugiardi

dissimulatori o esagerati.

Esaminando la natura ed il valore di alcun parole che appartengono alle operazioni della mente, questa verità diviene più manifesta: perchè vi si riconosce lo sforzo fatto invano dagli uomini per esprimerle; la qual cosa sarebbe per noi inosservata, se non esistessero nell'uomo due forze ben distinte e di condizione assai differente, l'una delle quali ha, è vero, tutto il sentimento della sua possanza, ma obbligata a manifestarla col mezzo del corpo, siccome non fa quello che vuole, così non dice quello che sa. A guisa di chi dotato d'ingegno alacre e fervido, ma privo di favella, è costretto a figurare imperfettamente col gesto quello che perfettamente sente.

Cominciarono già gli uomini ad essere quanto mai imbarazzati nell'esprimere con una parola quella nobilissima delle due nostre parti. La parole animo e spirito non altro propriamento significano che vento, aria, fiato ed alito legiero. Alcuni degli antichi confondevano l'animo

on alcune parti del corpo, come col cuore, ol sangue, col cervello; (1) altri la stimavano medesima cosa col fuoco; altri reputavano ssere l'anima al corpo quello che l'armonia è ll'arpa o ad altro stromento di musica; altri a giudicavano per una cifra d'aritmetica; altri reggio che una cifra, cioè niente. Quelli però a essi, che maggiormente si accostarono al ero, e che riconobbero l'anima incapace di orrazione e di annullamento, o non ebbero ciò on ostante ( come a me pare ) un'idea netta. on dirò della sua sostanza, ma dell'esser ella acorporea; od almeno non seppero e non pocrono trovare espressioni abili a ciò indicare. duindi il ricorso alle cose naturali più leggiere, più vitali, meno, per così dire, corporee, onde piegare quella inesplicabile sostanza.

Le medesime difficoltà incontraronsi allorchè i volle con un vocabolo eccitare o significare 'idea delle operazioni principali dello spirito. La principale di tali funzioni e per così dire anima dell' anima è il pensiero. I Latini per sprimerlo adoperavano il verbo cogitare, tormato o dall' agitarsi insieme (coagitare) delle dee che bollono nel nostro intelletto, o dal ractorre (cogere) che fa la mente le medesime dee per ordinarle. Ma fra il significato proprio di il significato inteso di queste parole passa a differenza medesima, che fra il creare e il lisporre le cose; poichè quello scotimento o ra-

<sup>(1)</sup> Cic. Tuscul. lib. I, 9-10. MANNO Tom. I.

gunata d'idee, non indica che un movimento e un movimento secondo del pensiero, e lascia senza spiegazione l'idea principale non ancora agitata od ordinata, sia che essa nasca per propria virtù, sia che per l'eccitamento dei sensi venga come stampata nell'intelletto. Imperfetta adunque è l'espressione, come lo sarebbe quella di chi non sapesse per esempio in altra maniera nominare il marmo, che dicendo statua.

Gl'italiani e molte altre nazioni servendosi di una parola della bassa latinità, dissero pensare il cogitare dei Latini, e con minor felicità: perchè il movimento indicato da quest'ultima voce esprime per lo meno l'abituale stato dell'anima ripiena di pensieri diversi; ma il pensare, altro non essendo che il ponderare le idee, ristringe anche più i termini della cosa, e riduce l'illimitata libertà del pensiero al solo grave officio di confrontare insieme e mettere in bilancia le idee fra loro opposte o differenti. Onde per mezzo di tal parola l'animo che inventa, l'animo che si ricorda, l'animo che ricerca è malamente mescolato con l'animo che giudica.

Più significante assai è l'espressione di concepire (intus vel simul capere), la quale indicando come la mente ha in sè e cape le idee, ci ajuta con un' immagine sensibile a figurarci il loro nascimento. Anche questa espressione però è al dissotto della cosa : poichè propriamente l'idea che ne nasce è un idea di luogo e di stanza, e noi indichiamo così meglio la sede,

che l'essenza del pensiero.

Obbligati gli uomini a ricercare nella materia e parole più adeguate a disegnare le cose meafisiche, furono così ora più ora meno infelici iei loro trovati. Se vollero pertanto significare juello sceveramento che la mente fa nelle sue dee per mettere ogni cosa al suo luogo, o preero l'immagine dai colori e dalle tinte diveramente disposte e spiccate l'una dall'altra, e ne formarono la parola distinguere; (1) o poero mente al come paransi in diversa guisa al 10stro animo le cose fra loro distinte, che pernò chiamarono separate; o ricorsero allo staczio ed al vaglio, e la parola cernere adoperata per la farina, servì a creare il vocabolo nobilissimo di discernimento; o con altre simili figure studiaronsi di dar una voce a quel concetto.

L'atto della mente che distingue o cerne le sue idee appellasi esame; e questo fu così chiamato dai Romani, perchè da essi nominavasi examen l'ago ossia la lingua della stadera, la quale col suo inclinarsi o star in bilico indica le differenze o l'equilibrio dei pesi; (2) perlocchè il gindizio dell'intelletto è come dipinto in quella parola. Sebbene vi manchi, od ahneno siavi assai oscuramente compresa quella parte d'esame, la quale non consiste così nell'assicurarsi del valore delle cose, come nello an-

<sup>(1)</sup> Il verbo tingo era anticamente detto tingue.

<sup>(</sup>a) Jupiter ipse duas aequato examine lances.

Sustinet et fata imponit diversa duorum.

darne in traccia. Onde anche in questa, che può stimarsi una delle più felici figure adoperate in tal materia, l'imperfezione della parola

continua ad essere palese.

Lo è del pari nella discussione, col qual nome è denotata quella parte di esame, che precede il giudizio, e che dee la sua vita alla similitudine tolta dallo squassare e shattere le cose materiali con movimento interrotto, ed all' imagine che in tal maneria si ha del movimento della mente, per cui le idee, per così dire, brandiscono da sè stesse, e presentansi più vive e più chiare nella luce dell'intelletto. Il quale scotimento tuttavia, se spiega bastantemente lo stato delle idee presenti all'animo, non contiene in sè verun simbolo dell'affisarsi che fa lo spirito sopra queste medesime idee. E sia pure unica ed individua l'operazione, in cui le idee muovono dalla mente, e in cui il suo occhio le vede; non perciò il vocabolo di discutere, esprimente un solo di tali atti, potrassi dire pienamente appropriato alla cosa che vuole significarsi.

Questo affisarsi dell'intelletto nelle sue idee, se fassi pacatamente e con istraordinaria e prolungata attenzione, dicesi considerare e contemplare. Ma la disgrazia che ha colpito le altre parole infino ad ora esaminate, ha lasciato anche queste così povere, che l'uso solo dell'adoperarle può farle passare per quello che elleno

suonano.

Se vera è l'origine che da Festo si assegna alla prima di queste parole, il considerare na-

que dal rimirar le stelle (a contemplatione siderum ); e quest' atto naturale al solo uomo, e che suole eccitare l'animo suo alla tranquilla meditazione, diede così occasione a far discendere la considerazione dal cielo in terra, e a spingerla nel centro dell'anima, e a rispingerla poscia al di fuori, per indi significare ( passando per una scala di gradazioni fatta quasi a rompicollo) e la circospezione necessaria nei negozi umani, e la fama di cui gli uomini godono, e l'importanza riconosciuta nelle cose, e i riguardi che voglionsi usare alle persone; le quali per verità scambierebbero ben volontieri le tante volte la molta considerazione loro usata in uno di questi ultimi significati con un pocolino di considerazione intesa nel suo senso primitivo.

La contemplazione abbisogna del soccorso della storia, perchè si ravvisino i suoi parenti. Templum era pei Romani voce augurale, e significava il luogo disegnato dagli auguri come accomodato agli auspicii, donde l'aspetto dei luoghi circostanti si aprisse libero per ogni dove. Riportando perciò Aulo Gellio, (1) le instruzioni date da M. Varrone a Gneo Pompeo, la prima volta che questi fu eletto consolo, sulle cose da osservarsi nelle raunate del senato, lasciò scritto essersi giudicati di niun valore i decreti del senato dati fuori dei templi; a qual uopo erasi nella curia Ostilia, e quindi nella Pompeja, e

<sup>(1)</sup> Moct. Attic. lib. XIV, cap. 7.

dappoi nella Giulia, luoghi profani per lo innanzi, stabilito dagli auguri un tempio, affinchè secondo le prische costumanze potesse il senato farvi i suoi decreti: per la qual cosa differenziavasi un luogo sacro da un tempio, e lo stesso edifizio sagro di Vesta non era tempio. (1) Si disse per questo contemplare il volger l'occhio per ciascuna banda, e il rimirare attentamente il volo profetico degli uccelli. E così per maggiore o minore altezza la considerazione e la contemplazione formaronsi nell'etere, e venute fra noi e divagatesi fra gli oggetti terrestri, e ritornando di rado colà donde si partirono la prima volta, lasciarono appena nei libri degli antichi qualche ricordo della loro patria. Bastano nondimeno tali ricordi a giudicare, come diceva, della povertà di due vocaboli, i quali nel senso solo che ragionevolmente possono avere, veggonsi incapaci della significazione loro per così dire addossata.

Il pensiero concepito nell'animo, distinto dalle altre idee compagne, discusso in mezzo ad esse, assoggettato ad esame, e minutamente considerato, giunge finalmente alla sua maturità, e l'uomo pensante può allora affermare, essere la sua opinione, la sua sentenza o la sua conghiettura questa o quella. I Latini dicevano in

<sup>(1)</sup> Se Orazio ha seguito scrupolesamente la proprietà delle parole allorchè nell'ode II, lib. 1, descrisse il Tebro che con la sua piena urtava la mole dei ra e il tempio di Vesta, qui viendire che dopo l'età di M. Varrone gli auguri abbiano santificato maggiormente quel luogo.

tal atto, ego puto, parola di cui molte lingue moderne hanno ritenuto i derivativi, ripudiando il vocabolo principale. Or se i vocaboli significanti i mezzi del giudizio umano si trassero dai colori, dalla farina, dalle bilance, dalle stelle e dal mirar gli uccelli, il risultamento finale di tal giudizio, quello che costituisce l'assentimento o la credenza che noi prestiamo a qualche idea, si prese dagli alberi e dalle viti. Lo stesso Aulo Gellio ne informa, che la voce putare cra solamente usata dagli antichi per dinotare il tor via che si sa le cose inutili o non necessarie od opposte o straniere, onde lasciare senza vizio ciò che rimane. Così intendersi il putare gli alberi e le viti, e l'esame dei conti appellarsi così putare rationes. E quel putare che adoperavasi per manifestare la propria sentenza non per altro essersi usato in tal significazione, se non per dimostrare l'operazione dell'animo nostro nelle cose oscure e dubbiose, fra le quali recidendo egli ed amputando ogni falsa oplnione, ritiene quello solo che trovasi vero intieno ed incorrotto. (1) Questa parola però, che potrebbe esser dipinta con la falce in mano come la dea Pomona, assai imperfettamente esprime quello che si passa allora nell'animo nostro: giacche non nel solo mondare le idee consiste il buon giudizio, ma piuttosto in altri due atti che degis giono necessariamente essere spiegati con parole egualmente materiali; cioè nell'internarvisi ben

<sup>(1)</sup> Aul. Gell. Noct. Att. lib. VI, cap. 5.

bene per vederne, se sia possibile, ogni occulto aspetto; alla qual cosa conducono i vocaboli d'intelligenza e d'intelletto coi loro antenati e posteri, significanti entro raccorre o metter insieme (intus legere, vel colligere); e poscia nello stringere ed abbracciare unitamente le medesime idee, come viene indicato dalle parole di percepire e di comprendere, che ti mostrano la mano che si serra sopra qualche cosa, o le braccia che la circondano.

Gl'Italiani sono privi di questa parola falcata di putare, benchè abbiano dato cittadinanza ai suoi figliuoli, non solo legittimi, cioè al computare, al riputare, al disputare e simili, ma anche a quelli che possono credersi nati da qualche matrimonio ad morganaticam, fra i quali forse sono i deputati dei quali oggidì menasi così gran rumore. Costretti dunque gl' Italiani a spiegare in diverso modo quell'atto della mente, ricorrono ad altre espressioni della medesima favella latina, e lo trasportano perciò da un'idea per così dire elementare ad un'idea composta, dicendo in luogo di ego puto, io penso; (1) o con vocabolo tolto a prestanza dai mercanti, dicono io stimo; o con parola la quale indica più la fiducia in altrui che la cognizione sincera delle proprie idee, credono, o confondendo lo spirito con lo stromento per cui a lui arrivano le immagini delle cose sensibili, dicono, questa è la mia sentenza; o con vocabolo sol-

<sup>(1)</sup> V. sopr. pag. 18.

ntesco e degno di chi taglia i nodi con la sciitarra, decidono; o con parola troppo orgoiosa e curiale, giudicano; o con voce soverniamente timida opinano. Parola quest'ultima ne anche oggidì ritrae della filosofia di Zenone, el quale, come scrivea Cicerone nei frammenti ei suoi libri accademici, l'opinione altro non ra che un fiacco consentimento a qualche idea, confondevasi perciò col falso e con l'inconito. (1)

Che se giugnesi a poter toccare la verità, e uolsi ciò affermare, gl'Italiani al pari dei Lani non posseggono altro più evidente vocabolo er ispiegare quel trionso del vero, che con paola militare nominasi convincimento, salvochè licendo, io son certo. La qual voce imparenata anch'essa per mezzo del cernere (2) col frudone più strettamente di ciò che possa esserlo a stessa crusca siorentina, dimostra per sè sola ome sia povero il dizionario dell'intelletto: giachè due atti così distinti, come sono l'appretarsi a giudicare che dicesi discernimento, (3) l'aver giudicato con certezza, hanno un inerprete e un simbolo comune nel buratello.

Sogliono però il più delle volte gli nomini upplire alla fiacchezza del senno individuale, aettendo in comune il senno di molti. Ma anhe questa società di giudizii, che riguardata

(1) Acad. I, 11.

(3) V. sopr. pag. 27.

<sup>(2)</sup> Da cernere cretus, donde per metatesi certus.

almeno come assemblea di giudicanti avea qualche rispetto tutto materiale e suscettivo di esser dichiarato con espressioni nobili e vivaci. sopportò il destino medesimo delle altre disgraziate parole da noi in questo capitolo compiante Consiglio si disse l'adunanza di uomini che insieme esaminano e giudicano; e a malgrado che molti consigli riescano come i consigli delle donne, che sono, per quanto ne asserisce Lodovico Ariosto, Meglio improvviso che a pensarvi usciti, pure la parola acquistò credito, e si confuse anche col senno di un sol uomo, e col suggerimento od avviso che egli dà ad un altro. Non per questo mi terrò di svelare qual gentame fossero coloro che la prima volta poterono essere appellati consiglieri. Consiglio o nasce direttamente e in primo grado dal verbo consilire, che vuol dire saltar insieme, saltar addosso; o se deriva dal verbo consulere, questo stesso verbo, a malgrado dell' illustrazione procuratagli dai consoli suoi figliuoli, mette capo anch'egli in quella famiglia di ballerini. (1) Anzi peggio che ballerini in una brigata di curandaj, poichè quel consilire, donde il consiglio e il concilio, propriamente adoperavasi dai Latini per indicare quell'andar saltellone che faceano i lavandaj, nel premere col piede e rimenare in ogni verso i panni da essi purgati. Onde il vecchio Varrone scrivea, che il comprimere e stringere le vesti che fassi dal curandajo allorchè le lava, era ciò che propriamente

<sup>(1)</sup> Consulo viene da con e salio.

ppellavasi conciliare. (1) Il consigliare adunue se non è genitura di saltare, è figliuolo di n suo figliuolo. Benchè non conservi quei magiori tratti di fisionomia paterna, che ritiene il ratello suo secondogenito consultare, al quale, e potess' egli saper saltare, nient' altro manherebbe per esser abile a fare ciò che chiamasi ulle scene un pus de deux in compagnia del enitore o dell'avolo ( e chieggo perdono del-'ardita figura ) nient' altro mancherebbe, diceva, alvochè la mutazione di una sola lettera. Che e volessero eglino repudiare l'eredità dei loro naggiori, e venissero con quell' aria gravissima la consiglieri a condannar per ciance e per deiramenti d'oziosi tutte le passate etimologie, io ne ne appello a coloro che sapranno ritrovarle nigliori.

Infino ad ora abbiamo considerato la mente ibera e sana. Aggiugniamo ora altre due parole he la palesino impedita od inferma. Se un avenimento impensato e tremendo ci rende inensati, e sospende quasi in noi l'esercizio delle acultà intellettuali, chiamasi ciò rimaner attonito o stupido. Le quali parole messe a risolersi nel fornello etimologico ti danno, la prima tordito dal tuono, che dagl'Italiani dicesi anora intronato, e dai Francesi, benchè con meno igoroso significato, étonné; e la seconda ceppo tronco (stipes). Figure, è vero, ben imaginate, ma che colpiscono l'una troppo in qua, altra troppo in la del bersaglio.

<sup>(1)</sup> V. il Forcell, in tal vocab.

Se poi la mente inferma esce dagli spiritual suoi gangheri, e farnetica ed impazza, chiamas ciò da noi con vocabolo latino delirare, ciò uscire dalla lira; la qual lira pei Romani significava quello stesso che noi appelliamo scorte-semente porca, vale a dire lo spazio di terra nel campo fra solco e solco, nel quale gittansi e si ricoprono i semi. Delira adunque secondo l' autorità di tal vocabolo chi figuratamente si diparte e svaga dal solco che va fendendo la ragione. Ma secondo la verità della cosa sono tante le maniere d' insania, che quella figura, se sarà ben addentro considerata, rispondera meglio all'abuso che alla perdita della ragione.

Deliriamo intanto anche noi, ma solamente nel senso più appropriato alla significazione primitiva; ed esciamo perciò oramai da un solco, che allungato di-troppo non mi andrebbe forse più

diritto.

### CAP. III.

Singolare fortuna delle parole riguardanti il denajo e il suo uso.

MEDITANDO sulle vicende cui andarono sottoposte parecchie parole, ho riconosciuto che in molti dei vocaboli indicanti la materia principale o gli usi delle ricchezze poteano essere notate due singolarità, cioè umiltà d'origine e perpetuità di nomì. Così che gli uomini ricchie

I dizionario della ricchezza convengono in una 20sa, cioè nell'essere stati soventi volte poveri prima di divenir doviziosi; non convengono in un'altra, cioè nel ricordare senza rossore l'an-

tica inopia.

Era ben naturale, che quando i segni della ricchezza erano pochi e ignobili, ignobile anche sosse la parola creata per esprimerli. Quando Servio Tullio segnò per la prima volta in Roma la moneta nel rame (in aere), era conveniente che il luogo dove riponevasi il denajo pubblico si chiamasse erario. Che però ambi i nomi abbiano durato in Roma anche dappoichè si coniarono le monete di metallo più nobile, e che il secondo nome perseveri anche oggidì, ciò prova quello che nel corso di questa scrittura mi verrà fatto assai volte di notare, vale a dire, che se le lingue dovessero rifarsi secondo i consigli della filosofia, una grandissima parte delle voci cadrebbe in riforma, perchè non più rispondenti alle cose da esse significate.

Per ispiegare questa osservazione ho nominato teste moneta e denajo; ed anche in queste due voci l'influenza simile dell'uso è facilmente riconosciuta. Il nome di moneta viene dal tempio eretto nel Campidoglio a Giunone Moneta. entro il quale erasi stabilità la zecca romana. Sia ora che il nome di Giunone Moneta derivasse dall' aver questa Dea ammonito i Romani in occasione di sofferto tremuoto, acciò placassero <sup>P</sup>ira del cielo col sagrifizio di una porca gravida, come lasciò scritto Cicerone nei suoi li-

Manno Tom. I.

bri della divinazione; (1) sia che l'ammonizion d'altra natura fatta da Giunone ai Romani nella guerra, loro contro a Pirro abbia, come stimano alcuni critici, dato motivo di chiamare la Dea con quel nome, e di trasferire nel suo tempio la zecca, quell'ammonizione tanto è discosta dal significato posteriore della moneta, che per crederla figliuola di lei bisogna, come avviene di parecchi altri figliuoli, tenersi meglio al suono conforme del nome, che alla somiglianza delle fattezze o delle qualità coi genitori.

Denajo significava presso ai Romani una moneta d'argento del valsente primitivo di dieci assi. (a) E pure dopo la sepoltura e le esequie degli assi, dei sesterzi, dei quinari, degli aurei e dei piccoli e dei grossi talenti, il nome di denajo vive immortale e immortale regna in urbe et in orbe. E come re e conquistatore, non si stette già egli contento alla parsimonia dei dieci assi che faceano tutto il suo antico patrimonio, ma invase ogni più ricco tesoro, talchè non v'ha cifra aritmetica che possa denotare una somma superiore a quella indicata dalla parola denajo. Sebbene per una singolare ventura sia avvenuto

<sup>(</sup>r) De divinat. lb. I, cap. 45.

<sup>(</sup>a) Un discendente degli assi romani forse abbiamo noi ancora nella parola asso che nelle carte e nei dadi è il nome di un solo segno. Tale almeno era l'opinione di Carlo Dati riportata dal Menagio. I Toseani ne fecero il noto proverbio o asso o sei per indicare le cose senza mezzo; e il Davanzati, il quale antepose spesso alla nobiltà la vivacità delle espressioni, ne fe' uso, alloraquando voltando le note parole di Tacito nihil in vulgo modicum, scrivera: il popolazzo, o asso o sei V. Murat. antiq. ital. dissert. 33.

a questo vocabolo quello che ad alcune nobili famiglie, che mentre una linea di esse salì sempre diritta in su fino ai nugoli, un'altra serpeggiò e serpeggia umilmente per terra. E così il denajo, che inteso in una maniera è il pensiero, il voto, la cura, lo studio, la speranza, l'amore, la delizia degli uomini e delle donne, inteso in quell'altro significato che lo riduce alla porzone duodecima di un soldo è sdegnosamente

rifiutato da un pitocco.

Dicasi lo stesso della umile natività e della sublime fortuna della pecunia, la quale se potesse far riverenza ai suoi maggiori, dovrebbe inchinarsi in faccia, o per parlare più propriamente, dovrebbe inchinarsi al muso di una pecora, o di altra di quelle bestie gregrarie, che i Romani comprendevano nel generico nome di pecus. Allorquando Servio Tullio facea porre quell'impronta alle prime sue monete, non pensava egli certamente, che il nome di quella bestia diverrebbe nel mondo più celebre ed aggradito del suo. E pure così è. Le impronte migliori e più nobili de' seguenti secoli hanno ben potuto dar nome ad alcune specie di monete; e il giglio fiorentino, p. e., ha creato i fiorini corporali e spirituali; e lo scudo d'arme coniato sopra una gran parte delle monete moderne ha nobilitato col suo nome una delle più ncche monete d'argento. Ma quella che Ora-10, chiamava regina pecunia, quella che dava ai suoi tempi, e dà nei nostri, e darà nei susseguenti insino alla consumazione dei secoli nobiltà, eloquenza e tutte le veneri, quella pecunia, io diceva, trattata sempre qual vera regina, non per altro ha veduto ingrandirsi, moltiplicarsi, variarsi in infinito i nomi delle monete di rame, di bronzo, d'argento, d'oro, di platino e di carta, che per accoglierle tutte sotto la sua dominazione.

Non bastava però a quella pecora romana l'invadere le zecche e le minière. Ecco altre memorie della sua straordinaria possanza o fecondità. Il peculio parola diminutiva di pecunia, indicante una mediocrità o parte di ricchezza, e destinata più spesso a significare le ragioni speciali del patrimonio dei figli di famiglia e degli schiavi, entrò per quella via ne libri dei giurisconsulti, e Dio sa dopo la sua entrata in quel pelago di quanti naufragi sari stato cagione. Nè bastogli questa vastità di no vello dominio: poichè sotto il frivolo pretesta che i fondi di peculio, come distinti dagli al tri, formavano una proprietà speciale, s'introdusse l'abuso di appellare peculiari le cose tutti particolari; e noi perciò innestiamo senza la darvi il nome del servum pecus anche nelle pil sottili distinzioni che facciamo nelle materie me tafisiche. Non contenta per ultimo la pecor romana a quella sua provincia conquistata ne diritto civile, e a quella sopraggiunta di signo ria grammaticale, volle anche essere intromess nella giurisprudenza criminale, e il furto de pubblico denaro fu castigato sotto il nome d peculato. Con la qual cosa si ottenne un risul tamento un po' strano, che il nome di una bestia delle più timide incutesse spavento, e facesse tremar le vene e i polsi ai pubblici amministratori.

Lasciamo adesso da banda le monete, e veggiamo se la fortuna incontrata dai loro nomi si assomigli a quella di altri vocaboli che si appartengono al diverso uso di esse.

Le monete, o si ammassano per tesoreggiare, o si spendono. Quegli che si delizia di accumularle per tenerle in serbo, chiamasi avaro. Or s'è vero quello che Publio Nigidio per testimonianza di Aulo Gellio (1) scriveva di questo vocabolo, cioè che niente altro volesse significare in origine salvo che avidus aeris, ecco nuovamente che contro all'instinto dell'avarizia cupida del solo oro, quell' umilissimo rame, il quale non può entrarle in cuore, le passa almeno per la lingua. Tanto ha di forza anche fra le parole la ragione di primogenitura; la quale in verità è possentissima nel rame, o si voglia considerarlo come qui per vecchio simbolo dell' umano commercio, o voglia esser ricordato come istromento primitivo dell' umana distruzione. Onde il rame di Servio Tullio è in egual grado di parentela coi zecchini, colle doppie e coi Napoleoni, come il rame degli eroi d'Omero col ferro, cogli archibugi e coi cannoni dei secoli posteriori.

Che se il denajo non si custodisce mà si spende,

<sup>(1)</sup> Moct. Attic. lib. X, cap. 5.

io potrei notare in primo luogo come fra le persone prodighe trovasi la memoria di quelle stesse pecore o bestie gregarie, che sì stretta correlazione ebbero con la pecunia; poichè, se dobbiamo prestar fede agli antichi etimologisti, il verbo prodigere, dal quale viene il nostro prodigalizzare, nient' altro significava che menare, cacciar fuori e lontano (procul agere) quel bestiame; donde figurossi per traslazione lo sciupare le proprie sostanze. Lasciata però senza commento questa spiegazione, io mi rivolgo a dire, che anche quando non si spende profusamente, ma solo si spende, quell'eterno rame più volte mentovato conserva su tal vocabolo le sue ragioni: poichè lo spendere italiano, che è lo stesso dell'expendere e dell'expensa dei Hatini, non d'altra fonte deriva se non dal pesare ( pendere ) che facevano gli antichi quel povero metallo, prima che fossero coniate le monete; per le quali succedette al peso la numerazione dei segni di valore delle cose poste in commercio. Onde anche il dispendio che noi confondiamo con la spesa, e che pei Romani significava danno e discapito, così era da essi chiamato, perchè indicava propriamente la perdita che potea farsi nella detrazione e diminuzione accaduta nel peso. Potrebbero pertanto coloro i quali spendono più di ciò che deggiono trarre un frutto morale di questa etimologia, se rammentando che una volta quella parola significava pesare nella bilancia s' inducessero ad usare un'altra bilancia per regola delle spese, e a conseguire in

tal modo quel risultamento, che i Romani con roce di eguale derivazione, opposta diametralmente a dispendio, erano soliti di appellare compendio, significando così quel lucro che si ritiene col solo spendere parcamente. Parola questa, che dappoi con elegante e ragionata traspositione fu adoperata a dinotare del pari il risparmio di denajo, e il risparmio di fatica e di tempo,

cagione e fine dei moderni compendj.

Non sono con questo svelate le ragioni tutte del rame nella distribuzione del denaro. Per quella antica maniera del pesamento è manifesta la lega di tal metallo nel vocabolo' compensare (simul pensare) che indica il ragguaglio di due pesi; come nell'altra voce dispensare, che rispondeva primitivamente alla distribuzione del rame pesato. La qual distribuzione, tornando sempre piacevole a chi riceve, si confuse a grado a grado con l'idea generica di favore e di grazia, e più tardi con quella speciale della liberazione di qualche obbligo; donde vennero ben dimentiche dell'antico rame e delle antiche bilance le moderne dispense.

È pure palese la medesima lega nella nobilissima parola di stipendio, (1) nella quale sentesi ad un tempo e il pesamento di cui si va parlando, e la parola latina stips significante moneta d'infima qualità. Non per queste due ragioni di bassa nascita io cancellerò l'epiteto di nobilissima da me già tributato a tal parola:

<sup>(1)</sup> A stipe pendenda.

poichè se il denajo lo chiamate denajo, è fatte per valere tutto quello che ha valore; ma si lo chiamate stipendio è fatto per pagare quelle ch' è impagabile. È ciò sia detto e letto senzi malizia.

Fratello adottivo dello stipendio è il salario, e la sua nascita è parimente plebea. Chiunque riceva questa parola nell'orecchio e vi mediti sopra un istante, quantunque non che letterato non sia egli pas même etimologista, indovina senza fallo o sospetta almeno che nel salario entri per qualche cosa il sale. Ed io posso dirgli causa cognita che vi entra certamente; e non vi entra già per sola ragione di condimento, come nella parola insalata; o per solo diritto di transito, come nella via Salaria dei Romani per cui conducevasi quella derrata ai Sabini; non per trofeo o se si vuole per sobriquet fiscale, come nel nome del censore M. Livio Silinatore che inventò in Roma la nuova gabella del sale, e nell'altro di Filippo VI re di Francia intitolato per ugual motivo il Salinario; ma vi entra più sostanzialmente ancora e presso a poco come nella parola salina, la quale essendo la madre del sale e dei salari antichi, può stimarsi la nonna dei salari moderni. Spieghiamoci. Davasi dai Romani con quel nome una provvigione di sale ai soldati, che appellavasi anche annona del sale. Davasi ancora una quantità di sale a coloro che viaggiavano per pubblico officio. E perciò Orazio nella festivissima sua satira, in cui descrisse il viaggio da lui fatto

da Roma a Brindisi, (1) nota come in una villetta attigua al ponte Campano gli venne somministrato gratuitamente il sale. Da una somministrazione di sale ad una somministrazione di denaro non è largo il passaggio, e perciò fu valicato. Se mi si chiedesse il quando, io dovrei consessare di non saperlo. So bene che Plinio dice a chiare note (2) " che il sale erasi intro-" messo nella milizia e negli onori; e che quindi » aveano tratto il loro nome i salari. » E ciò mi basta. Che se fossi interrogato sul come tal cosa si passò non sarei sì circospetto, perchè anche nei tempi moderni avvengono di simili trasposizioni. Un qualche proconsolo forse o un qualche capitano di esercito abbisognava più di denari che di sale, ed avrà chiesto che si compensasse quell'assegnamento in moneta. Una qualche liberta favoreggiata da qualchuno dei questori dell' erario e favoreggiante il proconsolo o il capitano sarassi interposta, affinchè il computo del compenso non si facesse al più basso prezzo. Da proconsolo in proconsolo e da liberta in liberta i computi si saranno gradatamente migliorati. E taluno forse avrà allora detto: a che tante svariate prestazioni quali sono concedute ai magistrati provinciali con la legge Giulia? (3) Facciamo massa, e in vece di ricevere le cose in natura che appassiscono, intarlano e

<sup>(1)</sup> Lib. I, sat. 5.

<sup>(2)</sup> Hist. nat. lib. 31, cap. 7.

<sup>(3)</sup> V. Svet. in Octav. cap. 36.

nussano, sieno i sesterzi i rappresentanti di ogni altra antica riscossione. E qui si sarà satta sonar alto la chiarezza maggiore e la speditezza nel rendimento delle ragioni, e sorse la parola magica di economia la quale si adopera anche quando non vi si crede; e infine per la sorza intrinseca di tali considerazioni, o per quella che acquistavano uscendo dalla boccuccia delle liberte, si sarà decretato che tutte quelle prestazioni si convertissero in moneta. E siccome il salario era stato il primo di questa conversione, ebbe egli il privilegio appellativo, aeter-

numque tenet per saecula nomen.

Un altro vocabolo sarà ora qui da me registrato, perchè si vegga come la fortuna ha preso a favoreggiare le parole che hanno col denajo qualche correlazione. Suppellettile chiamavasi dai Romani quel corredo di arnesi e masserizie che non era distinto con altro nome speziale, come lo erano gli ori, gli argenti e le vestimenta. Noi usiamo questa voce con uguale sebbene più larga significazione. In un modo però e nell'altro la suppellettile è parte e segnale di ricchezza e frutto di denajo. Onde acconciamente all'argomento mi è dato di notare la figliazione di tal parola, la quale, o lettore mio, viene proprio da quelle pelli delle quali nel pronunziarla odi il suono. Si dalle pelli; e se invece di avermi tolto il difficile assunto di persuadere o dilettare te, avessi ora a fare con un dottore in utroque che mi stesse di costa in prospetto alla sbarra di un tribunale, e mi contradicesse in questo proposito,

direi con aria di trionfo: la parte nostra aversaria è in inganno, e m'accingo a provarlo ome lo provo con la legge settima digestorum i principio de suppellectili legata, nella quale i enuncia intorno a tal materia la sentenza del iurisconsulto Labeone. Ma giacchè si parla di abeone, spero o lettore di condurre anche te far riverenza a tanta dottrina e a tanto senno, a dar credito alle sue parole: poichè egli è uel medesimo M. Antistio Labeone che Aulo 'ellio lodava come peritissimo nelle antiche cotumanze romane; (1) quello che lo stesso Gelo e Svetonio (2) narrano aver resistito imperurbabile alla volontà di Ottaviano Augasto ogni pal volta questa volontà non andava d'accordo oi severi suoi principj di giustizia; quello pel quale è una ragione di lode l'essere stato chianato insano da un poeta cortigiano qual si era Orazio. (3) Scriveva dunque questo Labeone esere stata l'origine delle suppellettili l'usanza li accomodare coloro che inviavansi in imbaxiata di tutti quegli arnesi che erano necessari notto le pelli (sub pellibus), cioè sotto le tende, e quali, com'è noto, ricoprivansi con pelli. E lopo che Labeone ha detto questo, non istà 1 me l'aggiungere più parole di quelle che stret-

£

<sup>(1)</sup> Noct. Attic. XIII, 12.

<sup>(</sup>a) Suet. in Octav. cap. 54.

<sup>(3)</sup> Si quis eum servum, patinam qui tollere iustus In cruce suffigat; Labeone insanior inter Sanos dicatur.

Satir. I, 3.

40 tamente sono necessarie perchè questo periode sia finito.

Non perciò trovomi aver votato il sacco, che qualche cosa mi resterebbe a dire dei calcoli ossieno computi tanto necessarj al buon uso de denajo, ed anch' essi di bassissima stirpe, perchè nati come gli uomini di Deucalione dalle pietre adoperate dagli antichi in luogo di cifre arit-

metiche per levare i loro conti.

Dovrei pure dire egual cosa degli appannaggi significanti patrimonio anche principesco, e perciò dovizioso; i quali non pertanto, se vera d'opinione del Ducange, ricordano nel loro nome una cosa se non ignobile almeno volgare, alla quale debbono l'origine, vale a dire, il pane, simbolo e fondamento degli alimenti dovuti a figliuoli privati della porzione delle sostanze paterne dopo l'instituzione delle primogeniture.

Dovrei, seguendo le indicazioni dello stesso celebre scrittore, citare il vocabolo di dazio, il quale sebbene d'origine nobile e cavalleresca, pure entra nell'argomento per l'altro rispetto da me considerato, cioè per la costanza delle appellazioni dopo il cambiamento delle cose giacchè chiamati così i dazi da che davansi spontaneamente e volontieri, ritengono pure quel titolo dopo le cinquecento milla leggi daziarie promulgate in tutte le parti della terra.

Benchè però si trascorrano con succinte parole queste ultime spiegazioni, abbastanza resta dimostrato quello che io avea impreso a notare del rispetto usato sempre dagli uomini, come

illa regina pecunia, così anche a molte delle parole strette seco lei di agnazione o cognazione, non avendole essi mutate giammai a malgrado dell'umile loro prosapia, e della variata condizione delle cose cui si riferivano.

In una parola tuttavia può notarsi una fortuna diversa. L'antico talento, il quale dai Greci e dai Romani era pronunziato a piena bocca e con quel tuono d'enfasi o di desiderio con cui noi nominiamo le migliaja di lire, quel talento è da lunghissimo tempo sparito dalle tariffe. La sua sede ora è più nobile, poichè dalla rappresentazione di valore materiale si è innalzato a denotare in alcune lingue le doti migliori dell'intelletto. Prima che m'imbattessi in qualche etimologista, il quale mi sincerasse sull'identità 'di questi due talenti, io aveva già sospettato che il passaggio di uno in altro significato si fosse operato per mezzo dell' uso frequente fattosi dai Cristiani della nota parabola evangelica sui cinque talenti posti a frutto. L'autorità di alcuni scrittori è venuta dappoi a confermarmi in questa opinione.

Così il denajo ha nel dizionario la fortuna medesima che ha nel mondo chi lo possiede. O serbasi l'antica significazione dei vocaboli, e missuno più bada a quel poco che in prima valence.

levano. O mutasi, e mutasi in meglio.

#### Parole di studio.

Iddio guardi, o mio caro lettore, te e me e le persone cui noi vogliamo bene ( le qual dal mio canto sono in gran numero Iddio n guardi diceva dai sistemi. Il sistema del tu medico ti manda all'altro mondo ombra pallidi e sanguinata e mostrante ai curiosi di colà, non già come gli eroi le larghe ferite toccate nel campo, ma gl<sup>3</sup> intagli senza numero fatti sulla tua pelle da una lancetta più tremenda per te non solo delle lance, ma delle stesse bombe Il sistema del tuo avvocato (che così sogliono essi chiamare in qualche paese d'Italia l'idea principale delle loro dicerie) conduce la tua causa a trovarsi fiancheggiata da certe ragioni, alle quali se la tua causa potesse parlare direbbe allontanandosene: scusatemi o care ragioni venute in mio soccorso, ma io non vi conosco. I sistemi politici, più ciarlieri di una disputa le gale e più sanguinosi della lancetta dei cerusici, non hanno in questi tempi bisogno di commento. · I sistemi scientifici hanno guastato qualche volta le scienze specialmente naturali, e volendosi non solo studiare il come delle opere della natura, ma indagare anche il perchè, tanti diventarono i perchè, quanti sono gli uomini d'ingegno capaci di rizzar pennone e fare schiera. Il sistema perciò ha fatto la disgrazia di molti autori, che

postisi in capo di far convergere tutta una loro crittura ad un qualche punto centrale, o lacerarono ciò che voleano congiungere, o annojarono il leggitore a forza d'uniformità. Non aspettarti dunque o lettore, che ogni qual volta io metto alla testa di un capitolo parole di tal tosa o di tal altra, io ti deggia sempre dire se ti mostrano tutte lo stesso colore, o ti rendono lo stesso olezzo. Insino ad ora mi è riuscito di accozzare come diverse compagnie di vocaboli. e di dar loro come un simbolo comune di società, benchè alcuno di essi siavi entrato ritrosendo e quasi per forza. In questo capitolo però roglio spastojarmi primieramente per riguardo lno, o lettore, acció francato da quelle perpelue transizioni tu possa raccor l'alito più facilnente e secondariamente per riguardo mio, dappoichè avendo ragunato quella dozzina di parole di studio che mi sta ora schierata sul tavoliere, e miratele e rimiratele ben bene per lo innanzi e per l'indietro, onde chiarirmi se avessero qualche magagna o virtù comune, mi andò fallato il divisamento.

# Leggere.

Ad uso di quei pochissimi fra i lettori, cui sarà incognita l'etimologia di tal vocabolo, si nota il significato suo primitivo di raccorre (legere, colligere). Io non posso mai vedere roseggiare sotto le siepaglie una fragola, senza che per una reminiscenza più inchiodata nella

44 mia testa di quello che lo sieno tante altre cos di maggior importanza, mi si presentino tut t'intieri alla mente, e mi scorrano tosto per lingua quei due bei versi dell' Egloghe, studial nella fanciullezza:

Qui legitis flores et humi nascentia fraga Frigidus, o pueri, fugite hinc, latet anguis in herba.

Dal raccorre i fiori e farne mazzo per pre sentarne una bella, e dal raccorre le fragol e farne un canestrino per servizio di un ghiot tone, al raccorre insieme le lettere di una pa rola, perchè tal parola acquistando, per cos dire, il suo corpo possa essere conosciuta e pro nunziata, non passa altra differenza che nel l'impiegare le dita, o nel far girare le pupille E bada che se qualche pedante credesse com promessa la dignità delle lettere con questo as somigliare un libro ad un prato, e ti dicessi che oramai la lingua italiana ha onorato il kg gere degli studiosi dando tomba da non apriis mai al legere dei giardinieri e degli ortolani tu non dèi già rimbeccarlo mostrandogli com anche quei prati figurati che chiamansi libi hanno le loro pecore e i loro buoi metaforici ma dèi tagliare al vivo la quistione, e dire che la lingua italiana si è dimenticata di ria chiudere nella tomba del verbo legere uno de legittimi e naturali suoi figliuoli, che vive e re geta negli orti giornalmente e contribuisce 214 che dopo la sua morte al nostro buon vivere e questo figliuolo si chiama legume, la cui parentela con l'alfabeto non potrà perciò dissimilarsi giammai, infino a quando non avvenga una rivoluzione radicale nella lingua.

## Libro e strumenti di scrittura.

Se quest'articolo cade sotto agli occhi di quei molti lettori che sanno a menadito la materia e la forma delle antiche scritture, io gli esorto a saltarlo a piè pari, perchè non vi troverebbero da apprendere cosa veruna. Ma se capitasse il volume in alcuna di quelle manine degne dei sonetti di Giusto de' Conti, le quali non hanno ancora maneggiato tanti libri da poter imbattersi in una pagina, in cui sia narrato che cosa ruol dire la parola libro, io prego le belle manine di preferire la pagina mia alle pagine altrui, di stringere dolcemente fra i polpastrelli del pollice e dell'indice l'una metà del libro, di appoggiare l'altra metà sovra la toilette, e prego quindi gli occhi o neri o azzurri o cilestri che sieno della leggitrice novizia di affissarsi nel presente articolo, e di scorrerlo per intiero; poiche vi troverà un po'di storia naturale, un po' di storia letteraria, e qualche cosa ancora di più. Che se dopo tal lettura la manina non si poserà sulla bocca per ricacciare indietro un mezzo sbadiglio, ma invece s'innalzerà a strofinare dolcemente gli occhi un pocolino accesi dall'inusitato studio, e rimirandosi allora la leggurice nello speglio, ristringerà alquanto e ab-Manno Tom. I.

come fece lo stesso Orazio, cioè resterà dov' era.

Libro altro non è nel linguaggio latino, donde a noi è derivata tal parola, che la parte interna della corteccia delle piante. I naturalisti dividono la corteccia ossia la pelle vegetale in tre strati, il libro che si è la più interna, la scorza propriamente detta, e il così chiamato alburno che è posto in mezzo dell'uno e dell'altro strato. Ora perchè in siffatti libri e specialmente in quelli che distaccavansi in Egitto dagli alberi del papyrus soleano gli antichi scrivere, ne venne che libro e materia qualunque sopra la quale si fosse scritto significarono a lungo andare la medesima cosa.

Per ugual ragione il nome di quell'albero egiziano conservasi in alcune lingue, come nel francese papier, per significare la carta in cui si scrive. La qual carta, per dirlo tutto d'un fiato, era per gli antichi nome generico derivante dal greco, ed indicante la materia su cui

scriveasi.

Agli antichi dobbiamo pure i fogli in grazia delle foglie di alcuni alberi, e specialmente delle palme sulle quali si scriveva. Dobbiamo loro la parola volume, così detto perchè le carte scritte solamente in una faccia volgevansi poscia in rotolo a similitudine di un cilindro sopra un bastoncello di cedro, di busso, d'avorio o di al-

ra ricca materia, chiamato questo bastonciello umbilico pel suo stare in mezzo al volume piegato. Dobbiamo agli antichi il calamajo, chiamato con tal nome per la stretta sua parentela coi calami, cioè con certe canucce di cui essi si servivano allorche scriveano con la tinta. Scriveano eglino anche senza tinta, e intagliavano o graffiavano con lo stilo i caratteri sopra certe tavolette ricoperte di una leggiera falda di cera. La memoria delle quali tavole dura ancora appresso ai legisti nelle tavole testamentarie; presso ai finanzieri o altri direttori d'opere dispendiose nelle tavole ossiano specchi dai Francesi chiamati tableaux, dove mettonsi ordiratamente compendiate quelle parole o cifre che vogliono esser corse o paragonate insieme in un girar d'occhio, presso agl'intagliatori nelle tavole da essi incise, presso agli autori nelle tavole ossiano indici delle materie da esse trattate.

Siccome poi quelle tavole poste insieme abbisognavano di un nome collettivo che ne indicasse l'unione, ragionarono i Latini assai sensatamente; e postochè le scritture erano tavole, l'unione delle scritture dovett' esser tronco. El tronco le dissero, perchè la parola codice, che ora sorma una delle migliori fortune di alcune nazioni e la disgrazia di parecchie altre, questo codice (codex, caudex) altro non era che un pedale, un tronco, un ceppo d'alberi, fratello uterino del caulis, ossia di tutti i gambi e steli delle erbe e dei frutiei. E perciò prima di sublimarsi a significare la collezione degli or-

dinamenti civili, criminali, di commercio, di polizia, di milizia, di marina, e se gli stampasse in fronte il nome dei legislatori e delle legislatrici più illustri, il nome di questi due fratelli alto appena da terra tanto quanto era alto il tronco di un pioppo, accomodavasi anche senza meraviglia al servizio delle rape e delle zucche. Vedi, o leggitrice, che havvi non solo fortune umane, ma anche fortune vegetali. Così voglia il Cielo che a te, che ben la meriti per la pazienza con cui vai leggendo quest'articolo, così diceva, voglia il Cielo che a te di quella fortuna vegetale ne tocchi qualche cosa; vale a dire che un qualche codicillo ( il quale senza dirtelo intendi bene esser un figliuolino del codice ) o stabilisca od accresca la tua dote, e così giunga più facilmente quel giorno fortunato, in cui si segnino per te le tavole nuziali.

Tu credi forse che con quest'augurio io siami sdebitato di tutta la gratitudine che ti deggio. No bella leggitrice. Gli auguri senza doni sono come la dote senza fardello. Un dono vo'farti: e vedi arte dello scrittore, un dono che sia ad un tempo per me spiegazione dell'argomento che ho fra le mani. Trattasi niente meno che di farti leggere un billet doux scritto mille novecento anni fa, o in quel torno. Hai tu sentito parlar mai di un certo Cavaliere Tibullo Romano di patria, e poeta di professione? Se non ne hai contezza, sappi, che per quanto ne assicura un altro poeta dei suoi tempi chiamato Orazio, gli Dei aveano dato a questo Tibullo

bellezza di viso, ricchezze e l'arte di goderle. Che non per mezzo degli Dei, ma per sè stesso s'avea poi egli procacciato l'amore, in prima di Delia, e poi di Nemesi, e poi di Glicera, poi di Neera, e poi forse anco di Sulpicia poetessa di gran valore. Con la qual cosa non intendo negare, che frammezzo all' una e all'altra, od anche insieme con l'una o con l'altra di esse egli abbia potuto amare, e forse anche cantare con versi sino a noi non pervenuti tante altre beltà: poichè la difficoltà sta solo nell'amare la seconda volta, ma dal tre fino anche al cento ogni mutazione è agevole. Questo Tibullo adunque, della cui grazia poetica io non saprei dirti altra cosa di meglio, salvo che dicendoti che . dalla minor continenza di parole e di sentimenti in fuori, egli era per la dolcezza delle espressioni amorose il Metastasio degli antichi, scrisse nel giorno primo di marzo alla seconda di quelle belle fanciulle la seguente lettera: « Giungono " le calende di Marte festeggiate dai Romani, " quelle con le quali avea il suo principio l'anno " dei padri nostri. Discorrono già per la città con " vaga pompa, e passano per ogni via, e pe-" netrano per ogni casa i doni consueti. Di-" temi, o Muse, qual presente onorevole possa " farsi a Neera mia, o se non mia cara a me <sup>n</sup> certamente. Le belle attraggonsi coi versi come " le avare allettansi a forza d'oro. Goda dun-" que Neera che n'è degna dei versi di Tibullo. " Ma il candido libretto sia rinvolto per entro " a una membrana di color croceo, lisciata in-

" nanzi e ben ripulita col fregamento della pon mice; e le lettere indicanti il mio nome tro-» vinsi notate nel lembo estremo del volumetto, " le cui due corna sieno graziosamente dipinte, » poichè così ornato conviene che si presenti a " lei il mio lavoro. Io vi prego, o Muse, inspi-» ratrici di questi versi, vi prego per l'ombra » Castalia e pei fonti di Parnaso e d'Elicona, » andate voi stesse a Neera, e donatele il li-» bretto quale io ve lo consegno. Ella nel ri-» spondere darà a conoscere se mi serba amore » uguale al mio, o se mi ha di già obbliato. » Ma prima a voce sommessa dite a lei queste » poche parole. Il tuo forse un giorno sposo, » ed ora amante e fratello, o casta Neera, t'in-» via questi versi e ti prega di accettare il pic-» ciol dono. Ei ti giura, che gli sei più cara », delle sue viscere, o debba tu diventargli sposa " o restargli sorella. Ma no, meglio sposa: poi-» chè la speranza di sì diletto nome sarà so-» lamente tolta a Tibullo, allorchè egli dovra » attraversare le pallide acque dello Stige. »

Vedi, o leggitrice, non solo con quanta leggiadria e delicatezza scrivessero gli antichi alle belle, ma quanto rispetto ponessero eziandio nella forma e venustà estrinseca dei loro biglietti. Non perciò t'invito a studiare i poeti latini: poichè se debbo dirti quello che ne penso, le donne non possono esser degnamente cantate che quando sono pregiate come lo meritano; e in questo rispetto il mondo invecchiando ben lungi dal peggiorare, ha grandemente migliorato

di condizione.

### Leitera.

Le lettere, le quali sono allo stesso tempo gli elementi ossieno caratteri delle parole e il fiore di ogni bello studio, dicesi sieno state così chiamate dalla parola latina litura, che vuol dire unzione, sgorbio, macchia, e cose simili. Sgorbi e macchie doveano in vero sembrare le prime lettere a quelli, ai quali Cadmo non avea ancora comunicato il suo secreto. Se dunque quest'etimologia è vera, è anche verosimile che i primi dotti padri delle lettere, contenti d'averle messe al mondo, e non curandosi d'imporre loro alcun nome, abbiano lasciato esercitare l'uffizio di padrini agl'ignoranti.

# Prosa, Verso.

Quella che noi appelliamo prosa innalzata già da lunghissimo tempo agli onori di nome sostantivo, ai tempi antichi dei Romani non sapea reggersi da sè sola, e colle sembianze più modeste di nome adjettivo chiamavasi prosa oratio, e più anticamente prorsa oratio, ed era parte integrante del nome prorsus, prorsa, prorsum, il quale significava (come la sua composizione di porro versus indica) un andare innanzi per via diritta. Si è perciò detta orazione prosa quella che nei suoi costrutti procedeva con un ordinamento più retto, e nella maniera stessa della scrittura non obbligava tratto tratto il lettore a ritrarsi dalla linea incominciata. Nè so-

lamente per la sciolta orazione era adoperato ta vocabolo, ma in cosa assai più importante della prosa e dei versi, cioè nell'indicare quelle ch' io non so come sia chiamato dai cerusici ma che può dirsi parto diritto o rovescio. Un bambino nato in quest'ultima maniera era da Romani chiamato agrippa; (1) ed acciò il numero degli agrippi fosse il menomo possibile, ricorrendo essi come soleano ad una divinità speciale, aveano innalzato due altari, uno alla dea Postverta, e l'altro alla dea Prosa, presidente questa nei diretti e buoni, e quella negl' infelici parti. (2) Raccomandiamoci dunque noi scrittori in prosa ad una divinità, che accostumata a far andare le cose per lo diritto, come non isdegnava le supplicazioni delle partorienti, accorrà anche benevolmente quelle dei genitori spirituali.

Detto in questo modo quello che si fosse prosa, è tosto conosciuto per la legge dei contrasti quello che si fosse verso. Si è adoperato tal vocabolo e si adopera anche oggidì ad indicare semplicemente le linee della scrittura, pel volgersi che esse fanno onde ricominciare dallo stesso canto a guisa dei solchi dell' aratro. Ma perchè questo volgersi è più frequente e più ordinato nelle poesie, più universalmente è rimasta questa voce a servizio di lei. Giustamente pertanto e propriamente noi chiamiamo versificatore colui che

(1) Ab aegritudine et pedibus.

<sup>(2)</sup> V. Aul. Gell. Noct. Attic. lib. XVI, cap. 16.

ponendo mente con iscrupolo alla quantità delle sillabe, al novero ed all'ordine dei piedi, ed alle cesure, non ha tuttavia quella mente creatrice e quell'os magna sonaturum di cui sono privilegiati i poeti. Per mezzo dunque di tali versificatori il verso significa allora rigorosamente quello che la sua etimologia richiede, cioè il rivolgersi di tanto in tanto da capo.

#### Autore.

Scandalo, e scandalo grave! Chiamare autori Messer A., Monsieur B., Sir C., Don F. e tanti altri, per contenere l'elenco dei quali non basterebbe il lavoro di un anno di una cartiera? Se si dicesse scrittori, Iddio perdoni loro, ma può tollerarsi, poichè alla fin fine o bene o male che facciano, pure scrivono. Ma autori! E non sapete voi che autore viene da auctum supino del verbo augeo, che vuol dire aumentare e crescere; e che perciò l'auture è quello solo che genera e produce, e non già quello che raffazzona le generazioni altrui, o il quale altro non sa produrre se non vane parole, che si disperdono per l'aria se vengon lette, o più sovente non possono neppure avere gli onori di questo svolazzamento aereo, perchè i volumi che le contengono rimangono come quelli dell'Apocalisse chiusi con sette grossi sigilli? Siamo dunque intesi, o lettore. D'ora innanzi nella tua biblioteca forma come due brigate; e metti nell'una gli autori, e nell'altra gli scrittori.

## Ingegno.

Se dopo la prima divisione fatta, o lettore nella tua biblioteca ti venisse il prudore dell' suddivisioni, l'etimologia della parola ingegni ti menerà per mano a comporre la tua schien eletta: poichè ingegno viene da generare (gi gnere). Ma perchè le generazioni son troppe si è ristretta la parola a quelle sole che pale sano fecondità o forza straordinaria. E siccomi male si direbbe agricoltore quegli che spargessi pei solchi il seme delle gramigne o delle orti che, così ricordati nel porre in luogo d'onon le cose migliori, di serbare un luogo distinte per quelle produzioni, le quali per non usci di figura possono essere considerate come quelle frutte di guscio duro, che ti promettono un no drimento non solo salutare, ma anche durevole

## Sapere.

Il sapere è della natura del fuoco che va all'insù. Ha incominciato dalla bocca; e in que sto senso al gusto rintuzzato dei ricchi ghiot toni ripresi da Giovenale, il rombo e la carridi daino non sapeano cosa veruna (1). Due dita di ascensione, ed eccolo giunto al naso; et anche noi perciò diciamo, sapere di rose e d muschio; e facendo un passo orizzontale dall'o

<sup>(1)</sup> Juven. sat. XI, v. 120.

dore corporeo all'incorporeo diciamo pure, che il tale sa di povero, e il tal altro di sciocco. Altra corta salita, ed eccolo alloggiato nella reggia del cervello a governare tutto ciò che si apprende.

Moralità della favola. Il sapere essendo partito dalla lingua dee alla lingua tornare; e chi non può ben esprimere quello che sa, è quasi

come se non sapesse.

#### CAP. V.

# Imperfezione delle perole denotanti virtù.

Allorche io facea le prime mie arme nell'etimologia, e vedeva al brandirsi nella mia destra dei grossi suoi volumi sottomettersi a me le migliaja di vocaboli, io tra pel rossore modesto d'una vittoria poco da me meritata, tra pel turbamento dell'inesperienza, non altro mi proponeva che di grattare così leggermente la superficie del terreno conquistato, onde imprendervi una coltura che avesse più del novello che dell'importante. Ma quando per a caso spinsi un po' più in giuso le mie ricerche, m'avvidi, non so se con maggior consolazione o meraviglia, che quella coltura, quantunque poco curata dagli uomini, può sempre che si possa e si voglia diventare per essi di ben altro momento. E tal persuasione è ora così fitta nel mio animo, che se in me fosse venuto un solo

raggio di quel vasto lume d'ingegno di Gio. Battista Vico, io avrei lacerato senza compassione tutti i capitoli fin qui fatti, e mutato argomento avrei dato al mio libro un altro nome, intitolandolo, Nuova scienza nuova. E tosto col solo soccorso delle etimologie mi sarei posto a fabbricare per gradi la scala dell'umana civiltà, a misurare i passi dell'intelletto, a svelare i segreti delle pasioni. E restringendo quindi le mie dottrine, avrei composto la storia presunta dei secoli passati, fondandola sopra documenti assai più veri e più concludenti, che non lo sono per le altre storie le bugie dei contemporanei e gli abbagli dei posteri. Avrei poscia col vocabolario alla mano chiamato a sindacato i nostri conviventi. e forse anche osato di evocare come la Sibilla d'Enea le ombre dei futuri eroi; e ricercando le corrispondenze tutte che passano fra le menzogne delle parole, e il giornaliero infingimento e la doppiezza abituale degli uomini. forse mi sarebbe riuscito di creare un sistema, che, unito a quello del Dottore Gall, avrebbe compreso in sè tutti i termini morali dell'umanità; poichè palpando egli le protuberanze in sul capo degli uomini presi uno per uno, ed esaminando io le parole d'ogni età e nazione prese in massa, ne sarebbe venuto fatto un giudizio universale. Ma postochè non cape nel mio cuore tanto ardimento, io mi terro .pago di venir notando qualche particolare osservazione. Questa volta, per esempio, considerando io le parole significanti virtù, e veggendo n alcune di esse un' impronta di timidezza e li riserva, ed in altre d'imperfezione o di proanazione, io dicea fra me: sarebbe mai vero, he gli uomini stimandosi poco fatti per dare illa virtù tutta quella distesa di cui è suscetiva, ne abbiano studiatamente attenuato o falato il valore nei nomi a lei dati? Fatto è, che puesti rappresentano le tante volte più che la beltà e perfezione morale di lei, quel solo grado li mezzana grandezza che suol toccare, od anche meno: talchè se gli uomini fossero solamente virtuosi, come suonano alcune parole di virtù, il mondo correrebbe anche peggio di ciò che dicesi. Ciò pensava io; e ciò penserai forse anche tu, o lettore, nello scorrere alcuni dei seguenti articoli.

#### Virtù.

Cicerone ragionando della dottrina stoica di sopportare i dolori insegnava, che il nome generico di virtù traevasi a viro. (1) Questa parola presso ai Latini era indifferentemente impiegata, come presso a noi, a denotare la possanza e vigoria corporale o le doti dell'animo; ma quando usavasi in quest' ultimo senso, intendevasi con essa non così una di quelle virtù che hanno fondamento nella modestia, come quella la quale più propriamente si direbbe fortezza d'animo, confinante le tante volte con

<sup>(1)</sup> Tuscul. II, 18 in fin.

l'alterigia e con la presunzione. Quell'altro genere di virtù più moderate era dai Romani conosciuto sotto il nome di probità; ed Ovidio ne fece un'aperta distinzione, allorchè scrivendo dall'esiglio alla sua consorte, ed esortandola ad esser pei fatti suoi quello che egli diceva più ambiziosa, e che noi diremo più intrigante, onde conseguire da Augusto o da Livia non già l'amistà, ma uno scemamento d'ira, diceale: Nota mi è la tua probità, e tutta la tua vita la testimonia; ma sia ora la tua virtù (cioè il tuo coraggio, la tua fermezza a mia difesa), sia ora la tua virtù non inferiore alla probità. (1)

Io non mi querelo, o di questa eccezione a favore delle virtù più appariscenti e più sonore, o di questa comunione con la forza e con le altre doti corporali: poichè se di quest' ultima dovessi tener ragione, piuttosto che lamentarmi della virtù del bue e dell'elefante, o dei virtuosi cantajuoli, o dei virtuosi che saltano, dovrei meravigliarmi della virtù della betonica e della malva. Quello di che mi querelo e mi meraviglio si è, che questo bel nome siasi qualche volta tolto in senso affatto malvagio, ed adoperato a significare l'abuso più nefando della forza. Ascoltate questo squarcio di traduzione letterale di un articolo della famosa legge Salica. (2) « Se alcuno avrà violato con virtù ( cioè » con violenza) una donzella ingenua, pagherà

<sup>(</sup>r) Ep. ex Pont. III, r.

<sup>(</sup>a) Tit. 24, cap. 13 ap. Voss. de vit. serm. lib. 6.

sessantadue soldi. « Qual bell' accozzamento li parole, virtù e violazione di vergini! Io stava er dire che il consigliere il quale avrà propoto le parole di tal legge, potea nel rispetto lella dilicatezza e proprietà delle espressioni esere stimato sessant'un soldo di meno di ciò he valesse in quei tempi l'onestà di una fannulla. Ma mi taccio, perchè trovo in uno dei adri della romana favella l'uso di sì mal conlotta parola. Ennio scrivea nel suo Ettore, che nigliore della virtù è il diritto, poichè la virtù i talora posseduta dai malvagi, e la giustizia e equità stanno da essi sempre discoste. (1) Dove chiara cosa intendersi per virtù quella robustezza di corpo che va unita sovente con la fencia d'animo. Diciamo dunque un po'vergognosamente, che la virtù non ha potuto ottenere dagli nomini quello che meno dovea loro costare, cioè il rispetto del nome; e tacciamo sul rimanente.

# Affabile.

L'affabilità è una specie di virtù, se per essa s'intende come comunemente è intesa quella grazia, piacevolezza, sincerità e facilità di maniere, per cui gli uomini si rendono accostevoli gli uni agli altri. Se si sta al valore inte-

<sup>(1)</sup> Meliue est virtute jus; nam saepe virtutem mali Nanciscuntur: jue atque aequum se a malis spernit procut. Ap. Voss. d. L.

60 riore della parola affabile, questa significa solamente ciò che nella lingua italiana ( se gli usi della favella lo concedessero ) si direbbe parlabile ( a fando ). E siccome le così dette forme sociali, e la sociale dissimulazione hanno aperto tanto maggior adito a questo parlare ed accostarsi altrui, quanti sono gli ostacoli che hanno opposto a conoscere le più essenziali doti dell'animo che svegliano o confortano l'altrui fiducia, perciò una virtù compresa in uno dei più sublimi precetti del Vangelo si riduce per mezzo della sua parola quasi ad un consiglio del Galateo. Non è meraviglia dunque che Sparziano, parlando di quel dolcissimo e savissimo uomo di Caracalla, abbia potuto scrivere senza incorrere in uno sproposito di lingua: che quest'imperatore avea affabilmente parlato a coloro, pei quali avea fatto già preparare l'estremo supplizio. (1)

# Umile, Modesto.

Umile viene da terra (humus). Diconsi percio umili le viti e le piante più basse. In questo senso si chiamava umile la nostra penisola, allorchè Virgilio facea descrivere da Enea il primo vedere che egli avea fatto gli oscuri colli e l' umile Italia. (2) In questo senso Coridone cantava per chi non era meritevole di sì bei

(2) Aeneid. III, v. 522.

<sup>(</sup>t) Spattian. in Carac. c. 3.

versi: "Deh! siami dato d'abitare in tua com-"pagnia questi poveri luoghi e gli *umili* no-"stri casolari. "(1)

Passando questa parola dalle piante e dalla terra all'uomo non ha punto migliorato di sorte. La significazione di umile presso ai Latini rispondeva a vile ed abbjetto se si parlava di condizione personale, e ad un uomo d'animo dimesso ed incapace di grandi o magnanime imprese, se applicavasi al valore intrinseco. Cicerone innalzando il consolo P. Lentulo che lo avea richiamato in patria nella proporzione medesima in cui abbassava i consoli Pisone e Gabinio autori del suo esiglio, non seppe dir di peggio dei suoi persecutori, che chiamandoli uomini di mente angusta, umile, prava, ripiena di tenebre e sordidezze, nell'animo dei quali non capiva la grandezza dell'impero e dell'onor consolare. Umile pertanto pei Latini era parola o di obbrobrio o di poco conto; ed umiltà era per essi talvolta quello che in senso non virtuoso noi sogliamo appellare umiliazione. In senso perciò di bassezza è intesa l'umiltà in quel bel verso del cantico della Madonna, in cui essa palesava l'esultazione del suo spirito in Dio, dacchè avea egli riguardato benignamente l'umiltà della sua ancella. Nel qual luogo l'umiltà della Vergine altro non era che la fiacchezza d'una creatura in rispetto al Creatore, quella perciò cui con vera proprietà di parole

<sup>(1)</sup> Virg. egl. 2. MANNO Tom. I.

potea essere contrapposta la gloria sua futura

presso a tutte le sue generazioni.

I Latini adunque non aveano altra parola che s'accostasse al significato presente dell' umiltà salvo quella di modestia. Passa però fra l'uno e l'altro vocabolo grande diversità. La modestia, così detta dal serbar modo e misura nelle cose, significa e significava quel temperamento di desiderj, d'affetti, di atti, per cui l'uomo togliendo d'ogni cosa per sè anche meno del permesso, si contiene nei più ristretti termini del retto e dell'onesto, tiene in freno le cupidita, ed ammortisce la foga di ogni ambizione. L' umiltà per l'opposto è un sottomettersi spontaneo, è un sentire basso di sè, non così per la cognizione sincera che si abbia della nostra pochezza considerata in sè stessa, come avuto rispetto alla grandezza di Dio ed all'essere le cose tutte di quaggiù o fragili o passeggiere, a del solo valore che traggono dall'esser mezzi di perfezione religiosa. Ecco la vera umiltà; e questa umiltà incognita alla orgogliosa virtù degli antichi si palesò a noi, quando uscì dalla bocca del Salvatore del mondo quel sublime avvertimento, chi s' umilia sarà esaltato. L'umiltà pertanto è parola cristiana e teologica; e la sola religione ha santificato un vocabolo che per gli antichi non avea veruna significazione di virtù.

#### Illibato.

Per giungere ad illibato è necessario in prima

passare per libato. Libare, voce di greca origine, era come ad ognuno è cognito quello spargere e gittare che faceasi nell'altare o nell'aria o nel mare una parte del vino o di altra materia offerta in sacrifizio, onde significare essere quella offerta consagrata agli Dei. Dal palato dei Numi discesero le libazioni al nostro, e noi diciamo perció libare e prelibare il saporar le vivande. E quindi per l'impronta una volta ricevuta di vocabolo significante leggieri assaggi, ritenne tal voce uguale natura anche allorchè venne a dinotare un toccare lieve lieve, quale si era il libare che facea Giove i baci della piangente sua figliuola nel lib. I. dell' Eneide. (1) Illibato pertanto volle dire non toccato, non iscemato, intiero; e si usò non solamente ad indicare l'interezza delle forze fisiche, come allorquando Columella richiedeva nella donna di villa persetta sanità e illibata robustezza che la rendesse atta ai lavori ed alle veglie della campagna, (2) ma eziandio e più sovente a dinotare un cuore incorrotto e puro, od altra morale qualità. Nella qual ultima significazione Vellejo Patercolo ragionando delle vicende di Pompeo scriveva, che se questo capitano fosse morto due anni innanzi di rompersi la guerra cittadina, quando cioè egli era stato assalito da

Olli subridens hominum sator atque deorum Fultu, quo coelum tempestatesque serenat, Oscula, libayit natae.

<sup>(2)</sup> Colum. lib. XII, cap. s.

fierissimo morbo nella Campania, avrebbe tolto alla fortuna ogni arma contro di lui « e la fama » di quella grandezza che avea sino ad allora » serbato fra gli uomini sarebbe rimasa illibata » anche nel suo discendere fra le ombre. » (1)

Se deggio poi dire ciò che forse troppo scrupolosamente io sento, questa purità, la quale
non per altro è tale nel vocabolo illibatezza
salvo perchè non è tocca, non risponde nella
mia mente a quella mondezza immacolata che
serbasi tale per virtù tutta sua, e non già in
grazia del caso; il quale può ben fare che talvolta non tocco vaglia lo stesso che non curato
e spregiato.

#### Onesto.

La parola onesto ha il peccato originale della superbia, perchè il suo nome viene da onore, e suppone non solo il merito ma anche il desiderio e il compiacimento della lode. I Latini perciò chiamavano honestare quello che noi diremmo decorare, ornare; e in ciò procedevano più ragionevolmente di noi, che adoperiamo quel verbo in servizio dell'ipocrisia, allorchè diciamo onestare ed aonestare una cosa, quando la vogliamo ricoprire di un velo di onestà e far parere innocenza la turpitudine.

Che se l'onestà passò a significare virtù, ciò debbesi alla natura delle virtù degli antichi, le

<sup>(1)</sup> Vell. Paterc. histor. lib. II, cap. 48

quali aveano come altrove ho notato molto dell'umano, ed erano il pù delle volte al pari di quella di Giunio Bruto presso a Virgilio lau-

dum immensa cupido.

Qualche volta ancora usossi l'onestà in quel significato di pudicizia al quale adesso principalmente è ridotta. E tale pare sia stata la mente d'Orazio, allorchè censurando quella maniera d'insania che consiste nel gittarsi spensieratamente nel mezzo dei pericoli scriveva, che non valeano a ritrarre quel forsennato "i clamori dell'amica, della genitrice, dell'onesta sorella, del padre, dei cognati, della monglie. " (1) (E nota qui che la moglie si fa gridar l'ultima).

Ripetiamo anche in questo luogo che il perfezionamento di tutte le virtù morali, e la conoscenza primitiva di alcune di esse debbonsi solamente al Vangelo. E ciò ci dee largamente consolare d'essere vissuti in tempo, in cui le parole antiche o non più o poco corrispondono

alle virtù novelle.

### Discreto.

Un grammatico mi diceva un giorno: Vedi sproposito! Discreto viene da discernere (2) nel significato di separare e dividere, e perciò la Crusca definisce la discrezione distinzione e mo-

<sup>(1)</sup> Sat. lib. II , 3.

<sup>(</sup>a) V. sopr. pag. 19.

derazione usata dagli uomini ben costumati nel prendere o nel dare a ciascuno quello che gli si conviene, non più volendone per sè. E fin qui la divisione benchè un po'alla stiracchiata pure vi sta. Dante pertanto ebbe ragione di servirsi di questo vocabolo, quando disse nel Convito " che lo più bel ramo che dalla radice razio-» nale consurga si è la discrezione. » Ma che sia discreto colui che ha discrezione, ci bisoguerebbe per crederlo il farsi apostata da tutti i participj attivi e passivi; poiche per chi ha nel capo il suo Donato discreto vuol significare distinto, separato, diviso, e non già distinguente, separante, dividente come il senso della parola sembrerebbe richiedere. Nè vale il dire che questa virtù rende certi uomini che la posseggono distinti e speciali dagli altri, perchè allora la distinzione sta nell'opinione altrui, e la sostanza della discrezione dee poggiare sulla virtù propria. E così andava egli da grammatica in metafisica sottilizzando in maniera, che io temendo non trapassasse tant'oltre che non mi fosse più dato d'aggiungerlo e di capirlo, gli ruppi la foga del ragionamento rispondendogli: Zitto di grazia, non dir questi segreti che a noi uomini del mestiere: poichè se si passasse voce fra i profani per ricercare i vizi delle lingue, e per provocare una riforma filosofica dei vocaboli, ne potrebbe venire un giorno, che tanti i quali non hanno altro tesoro troverebbonsi come i possessori degli antichi assegnati di Francia, con fra le mani un fascio di carte di niun valore.

Sobrio ed ebrio sono come Abele e Caino, figliuoli l'uno virtuoso e l'altro perverso del medesimo genitore. Bria chiamavasi dai Latini una sorta di vaso di cui gli antiquari non sanno dire la forma. Per gli etimologisti bastava che sossè vaso da bevere e da ber vino: e perciò giudicarono che gli amici o nimici della bria ne abbiano tratto la denominazione di sobrio ed ebrio. La virtù della sobrieta si estese anche presso agli antichi dall' astinenza e parsimonia nel bere e nei cibi alla parcità e moderazione di ogni altro appetito. Ma la sola virtù ha fatto strada, e la parola per sè presa è rimasa come in prima fra le tazze e fra i fiaschi. Onde l'esser uno lodato per sobrio sarebbe quasi un esser messo in canzone, se si pensasse che questo vuol dire propriamente che la persona lodata non s'ubbriaca.

# Prudente, Cauto, Gatto,

La prudenza è quaggiù fra noi quello che la provvidenza in Cielo: simili ambe nel vedere innanzi o da lunge, dissimili nel vedere più o men bene. E perchè questo veder bene è frutto del veder molto, perciò la perizia e la scienza delle cose non solo buone ma anche malvagie fu detta qualche volta prudenza. Nel primo significato noi diciamo giornalmente la risprudenza. Nel secondo Giovenale sfogava la la bile

contro di quelle persone che prudentissime dell'adulare lodavano i sermoni di un ignorante, o rassomigliavano la faccia deforme e il lungo collo di un amico sparuto e cagionevole ed Ercole che tiene rizzato da terra il gigante Anteo. (1)

Questa macchia fatta ad una virtù di sì gran momento è tuttavia degna d'esser coperta con un velo. Ma l'oltraggio fatto con una metafora a ritroso alla figliuola primogenita e prediletta della prudenza cioè alla cautela non sarebbe bastantemente espiato, se tutte le metafore fatte per lo diritto potessero implorare perdonanza per lei. Intendo per metafora a ritroso quella per cui l'uomo cauto è stato trasfigurato in un gatto: poichè per l'ordinario la strada più battuta e diretta delle metafore è quella per cui dalle cose inanimate o dalle bestie si va agli uomini, e qui la cautela, la sagacità, virtù tutte umane hanno servito a dare novello nome ad una bestia, e nome tale che essendo più onorevole dell'antico feles, ha cacciato dai vocabolari delle lingue moderne il suo compagno, presso a poco come i cognomi feudali hanno imposto silenzio ai cognomi dei casati. (2)

Non potrei dunque chiuder meglio il mio capitolo scrupoloso sulle parole dinotanti virtù, come lasciando al lettore questo soggetto di me-

<sup>(1)</sup> Sat. 5.

<sup>(</sup>a) Non solamente la parola calus in latino significa accorto ec. ec., ma anche il nome sustantivo di calus per feles (gatto), tratto appunto dalla qualità di accorto spiegata nel nome aggettivo, è vocabolo di buona latinità.

litazione sull'abuso che se n'è fatto, allorquando quella virtù così bella e così utile, per cui l'uomo vveduto, pensato, guardingo non pone mai il siè in fallo nel condursi in mezzo ai più diffiili negozi, è stata accomunata con l'artifizio con l'astuzia che si adopera nella caccia dei opi.

#### CAP. VI.

# Ipocrisia delle parole esprimenti vizio.

Vexilla regis prodeunt inferni Verso di noi: però dinanzi mira,

dirò io qui come Dante al mio lettore; benchè Dante abbia intonato quest' inno nel giungere al canto estremo del suo inferno, ed io abbia voluto piantare i vessilli della banda infernale dei miei vocaboli quasi nel bel mezzo del libro, acciò i vizi abbiano in esso quella medesima positura centrale che hanno nel mondo. Nè certamente sarebbevi in terra stendale veruno di uno o di più colori che possa assembrare sì copiosa oste sotto di sè, come quello che io faccio sventolare in questo capitolo, se nel chiamar a rassegna i vizi degli uomini, io non avessi deliberato di ridurmi alla scelta di poche di quelle sole parole esprimenti vizio che macchiate mi parvero d'ipocrisia.

Non ho perciò bisogno di rinforzare il mio assunto con un'altra maniera d'ipocrisia che

<sup>(1)</sup> Orator, partit, XXIII.

re ad esser quello ch' era, vox clamantis in eserto.

Intanto dovendo fare rigorosa rivista di aluni dei primipili di questo esercito, voglio usare m po' di riguardo al duce principale; e la paola vizio la quale al dir di Cicerone (1) così u detta dall'esser ella la figliuola o la madre lel vituperio, sarà lasciata da me in pace a rievere o a dar lezione a sì tristo congiunto.

## Difetto.

Non sarò così dolce con la parola difetto, parola ipocrita e tristaccia cui debbo strappare il velo d'in su'l viso. I latini la cui lingua era assai più logica delle nostre lingue moderne siglie dei barbari, non intendevano per difetto salvo tiò che la parola propriamente significa, cioè ma qualche cosa mancante o deficiente. Quindi il difetto per esempio di denaro; quindi si ditea defectus animi il deliquio; e Virgilio chiamava l'eclisse del sole defectus solis, per una similitudine uguale all'altra da lui adoprata dei travagli della luna. (2) Quindi il mancare cioè il distaccarsi di qualche legione dalle bandiere e l'abbandono fattone sollevandosi contro al principe si chiamava anche defectus, parola serbata dai Francesi nel loro defection.

Noi però trovando questa parola assai com-

<sup>(1)</sup> De finib. III, 12.

<sup>(2)</sup> Georg. II, v. 478.

moda per far parere fiacchezza la malvagità, per metter quasi sul conto dell'insufficienza del natura umana la deliberata nostra perversità non abbiamo avuto ritegno di gittare quel ve cabolo (benchè segnato per così dire d'impo tenza) in mazzo con la nomenclatura de' viz adoperandolo a denotare anche le più gagliard prove di un'attiva malvagità. Così, incomia ciando dalle magagne non morali, gli Accade mici della Crusca registrarono il difetto della gotta contratto da un tale perchè avea toli moglie; e il difetto che veniva crescendo ad u altro il quale in ogni luogo per la via correvi Peggio nei vizi morali il Boccaccio, facendo de liberare un cotale, se convenisse di aprire im provvisamente una camera entro alla quale eran clandestinamente rinserrate due persone cui no era lecito lo stare insieme, sapeva bene che l parola peccato non sarebbe stata troppa per l sua frase, ma non pertanto si contentò d'as sai meno, e scrisse che pensava quel cotale aprir la camera del colpevole, e far così pales a tutti i compagni il suo difetto. (1) Nè son necessari gli esempi dove l'uso esemplifica ogr giorno. Pietro sarebbe un fior d'uomo; ma h un difetto ch'è avaro. Vedi Bettina com'è gen tile come frescoccia, come quelle sue gottellin sono rubiconde che vi si potrebbe di bel gen najo accendere un zolfanello; peccato che ab bia quel suo difetto di cambiar amante ogni tr

<sup>(1)</sup> Nov. IV.

i... E ho detto abbastanza per far comendere che il difetto, il quale si vuole sinomo di peccato e di vizio, è più che il loro illega, il loro avvocato; ed avvocato senza coienza, che imprende cioè a difendere e scure i tristi.

#### Traditore.

Tradere pei Latini era dare, consegnare, letter in mano, e traditore perciò significava ropriamente chi dà e consegna qualche cosa. lero è che qualche volta havvi degli uomini e lelle donne che danno e consegnano quello he dovrebbero ritenere, ed allora mancano o li fede agli altri o di riguardo a sè; ma che lerciò ogni rompimento di data fede sia tradimento non so farmene capace.

Anche qui dunque una parola che trapassò la più innocente al più reo significato, una arola che significava in prima la mano che lona anche generosamente, e significa adesso a mano che ti brandisce un pugnale alle spalle, questa parola io dico è parola ipocrita e da

on fidarsene.

Vossio ne insegna (1) come presso agli antithi scrittori ecclesiastici chiamavansi traditori quelli che per timore della morte avessero consegnato ai gentili qualche esemplare delle sagre scritture. Io sospetto che il qui me traditurus

<sup>(1)</sup> De vit. serm. lib. 6.

74
est del Vangelo nel riferirsi il peccato di Giud
abbia accreditato l'uso di tal vocabolo. Se ci
è, la parola è quasi storica; ma non pertant
difettosa.

#### Calunniare.

Io chieggo e mi tolgo qui la permissione d uscire in qualche rispetto per un istante fuoi dell'argomento registrando un significato curios del vocabolo di calunnia. L'autore testè citat ne assicura che nelle leggi autiche di Scozia l parola calunniare adoperavasi alla mescolata co quella di accusare, e che aveano ambe lo stess senso legale. Questo stare insieme pacificament di un' ingiuria e di un diritto meritava di esse tolto da un librone e trasportato in un libric cino, perchè più facilmente venisse a comu notizia, come nei tempi barbari si sapesser talvolta usare parole più calzanti e più ver delle parole dei popoli inciviliti. Gli Scozzesi ve devano che rara era l'accusa senza calunnia. che dunque, dicevano, aver nelle celle dell memoria due luoghi distinti per calunniare accusare? Impastiamoli insieme che tanto per l'uno come l'altro. Chi avea più ragione o de gli Scozzesi che lasciavano in vôto a danno dell virtù alcune poche eccezioni, o di noi che m minando cose ree ricerchiamo parole per di terze parti innocenti?

Incesto per la formazione della parola vuol re non casto: per la sua significazione vuol re quella bagatella di più che a tutti è co-sciuta. Ecco le belle e le dolci parole per la u nefanda delle turpitudini! Poco mancò che incesto non si riducesse per tal suo nome ad sere quello che i Francesi chiamano una ganteria Se si fosse proceduto molto innanzi a eare i vocaboli con uguale proprietà, il paridio si sarebbe forse mutato in una parola e significasse mancanza di rispetto verso i getori.

## Ambizione.

Che cosa pensi tu o leggitrice ( alla quale po qualche tempo io non avea più indirizzato parola) che cosa pensi tu sia l'ambizione? ent'altro che un volgersi in giro un andar lorno (ambire, circum ire) in quella mauiera punto che tu discorri qualche volta le vie ompense che abbracciano per ogni canto la nostra la Torino. Perdonami se ti accagiono di ambiosa, anche quando per essere quelle vie talla deserte, tu non puoi esser veduta che le ninfe racchiuse in quei marroni indiani o quei platani. Quest'ambizione però etimolona non dà in questi tempi travaglio ad alcuno, lo che all'autore di questo libro obbligato a ne soggetto di un articolo. Egli è dunque te-

76 nuto a narrarti, che presso ai Romani era co stume, che coloro i quali dimandavano i magistrati e gli onori della repubblica girassero intorno alle persone del popolo le quali avean il diritto di suffragio, e loro parlassero amoro samente, e strignessero loro la destra, e le pregassero di favore. Da questo circuire adunqui che faceano anche i più gravi personaggi se vo leano esser consoli o pretori, venne che il vo cabolo d'ambire significò in breve tempo desiderare e brigare gli onori. E siccome i desider e le brighe allorchè trattasi di salir sublime sont per lo più frutto di cupidigia smodata di pos sanza e di dignità, ambizione e maggioranza malamente procacciata o bramata significarono ur po' più tardi la stessa cosa.

Vedi dunque in che modo ci nascono e c crescono e ci si perpetuano le parole. Che si v'era parola la quale dovess'esser bandita da nostri vocabolari per insensata, è proprio que sta: giacchè tu sai che ora non si gira più alla foggia di ruota quando si va in busca di onori e specialmente di onori stipendiati, ma si sta li ritto, impalato, inchiodato nelle anticamere onde la rigidezza e non la flessibilità delle gamb

è per noi stromento di fortuna.

Forse per voi sole o leggiadre donne ritien l'ambizione qualche cosa del suo patrimonidatino: poichè la giusta severità dei nostri costumi vi terrebbe ignote a coloro alla felicit dei quali siete destinate, dove non vi fosse con ceduto d'andare soventi volte in giro per sa

mostra di quanto di vago avete sortito dalla natura, o ricevute dall'arte vostra, o comperato dall'arte altrui.

#### Invidia.

Se dopo i trecento commentari sopra la divina Commedia iò volessi e potessi fare il trecentesimo primo, noterei nel canto XIII del purgatorio una singolarità ch'è tutta frutto degli studi miei etimologici.

Dante ha condannato gl'invidiosi a stare appoggiati immobilmente lungo una ripa colle ciglia forate da un filo di ferro, come faceasi in quei tempi con gli sparvieri non ancora addestrati, ai quali si cucivano le palpebre con refe o seta.

I commentatori vogliono che ciò abbia fatto il Poèta per ricordare agl' invidiosi come questo vizio serra gli occhi dell'intelletto. Freddura. Dante sapea accozzare le sue immagini da miglior luogo. Io spiegherò dunque diversamente la cosa. Invidia è vocabolo composto della particella accrescitiva in e del verbo videre, e significa così il rimirare che noi facciamo troppo ardentemente l'altrui fortuna. Non negli occhi della mente era dunque il peccato da castigarsi in quel girone del purgatorio, ma in quegli occhi corporali che ci stanno fitti in fronte; onde il fil di ferro era proprio in quel caso un argomento ad oculum. Sono forse stranezze le mie? Sentite per sincerarvi maggiormente un novello MANNO Tom. I.

78 argomento che direbbesi di analogia. Io non so perchè Dante, fra tanti invidiosi di tanti luoghi che erano colassù o colaggiù, abbia voluto metter in iscena una donna e una Senese. Fatto sta che lo spirito che primo rispose al poeta fu lo spirito di una cittadina di Siena, la quale in un luogo com'è il purgatorio dove anche le donne dicono candidamente le verità stesse che possono tornare in loro onta, confessava che quantunque fosse chiamata Sapia, pure non era stata savia, ed erasi compiaciuta per invidia della rotta toccata dai Sanesi presso a Colle per opera dei Fiorentini. Che più volete per mostrarvi che Dante avea nello scrivere questo canto il ticchio delle etimologie, quando lo veggiamo così scherzare su quella derivazione di Sapia? (1) Due cose pertanto io procurerei d'illustrare in quell'annotazione. Primo, proprietà e corrispondenza dell'etimologia dell'invidia colla sua punizione. Secondo, somma filosofia per essersi mostrata la Sapia invidiosa allora solamente che discendeva già l'arco de' suoi anni; giacchè quando quest' arco trovasi in ascensione, le donne belle, qual era quella Sanese, benchè non scevre af-

<sup>(1)</sup> A dimostrare che Dante amava le etimologie possezzo anche valere questi altri suoi versi.

E perchè fosse qual era in costrutto Quinci si mosse spirito a nomarlo. Del possessivo di cui era tutto.

O padre suo veramente Felice,
O madre sua veramente Giovanno.
Se interpretata val come si dice.

tto di qualche invidiuzza, pure hanno troppe' gioni di compiacersi di sè stesse per aver tempo accorre nell'animo tanta e sì maligna invia, quanta sarebbe necessaria per meritare quel utto supplizio del fil di ferro.

# Improperio.

Un Romano in una necessità pressante dondo recarsi affrettatamente nella sua casa faa i passi due volte più larghi del consueto, lorchè gli s' imbattè quello stesso nojosissimo ttadino anomino che diè tanto a sudare ad razio nella via sacra; e con un dulcissime reum volea egli soffermarlo colà a ragionare di ualche cosa che la cronaca da me veduta non ammenta. Dice solamente questa cronichetta he l'uomo dalla necessità pressante, il quale on potea anche volendo allungar la fretta, gli ispose in suo latino: Non seccarmi, quia ego npropero. Il nojoso il quale ignorava che quelo verbo avesse due significazioni, l'una di corer presto (intro propero, hoc est festinanter 1gredior) in senso neutro, e l'altra in reggimento llivo significante rimproverare, diffamare, svilneggiare; e che non per altro erasi quel verbo amente accomodato a si vile ed oltraggiosa tione, se non perchè consideravano i sottili-<sup>1gionatori</sup> d'allora, che lingua rampognatrice maledica era una di quelle lingue bene inca-Onate nelle fauci che prestamente si volgono vibransi nel fare il loro officio; il nojoso io diceva che tutto ciò ignorava trovò in quella breve risposta qualche cosa che gli rendeva come odore d'improperio. Ed era perciò per venirgli già la mussa al naso, e ne sarebbero forse seguiti più gravi scandali, e tutto per cagione di una parola malamente formata, se due dei gendarmes di quei tempi, che dicevansi allora littori, non sossero in tempo sapraggiunti a partire la zussa.

#### Prevaricare.

I Romani alloraquando per qualche accidente aveano le gambe storte camminavano obbliquamente e sgarbatamente, nè più nè meno come si usa in questi tempi. La differenza sta solamente nel che noi appelliamo un uomo così mal formato uno sbilenco, e che eglino lo chiamavano varus. Più ricchi pertanto nella loro favella di noi che non abbiamo il verbo sbilencare, essi formarono in prima il verbo varicare, e dal varicare composero il prevaricare; il quale significando propriamente il camminare fuori della linea consueta si trasportò facilmente dalle strade visibili alle invisibili, applicandosi particolarmente a coloro che avendo già intrapreso un' accusazione se ne ritraessero corrotti dal de najo. Ed ecco che come Bacco cresceva entre alla coscia di Giove, così quel brutto peccato della prevaricazione, cioè il trasgredimento ed abbandono dei doveri e dei precetti, trovasi già in forma di embrione nelle più antiche gambe storte dei Quiriti; i quali, ottimi ragionatori in tantissimi altri negozi, non badarono che tra una cosa la quale merita compassione e un'altra degna di disprezzo e di abborrimento non

potea passare alcuna legittima parentela.

Finisco con un' annotazione che dimostri quanto l'etimologia può giovare a chi voglia scrupoleggiare nel far uso dei vocaboli più proprii. L'autore della meditazione sopra l'albero della croce citato sovente qual testo di lingua nel vocabolario della Crusca scriveva, che Adamo fu prevaricatore e cagione della perdizione nostra.

Se lo scrittore fosse nato seicento anni dappoi ed avesse letto questo mio articolo, e fosse stato di sopraggiunta uno di quegli schizzinosi che attorno ad ogni parola veggono come una nebbietta di difficoltà, la quale va sgomberata prima di farne uso, questo tale forse avrebbe detto fra sè: Benchè sia io che parlo e non Adamo, pure non vo'accusarlo con una parola che ai tempi suoi non potea avere significato di sorta veruna; poichè le prime gambe umane erano state le sue, e le sue gambe come uscite da buona officina erano certamente diritte.

# Affettazione.

La primogenita delle affettazioni altro non era che un veemente e gagliardo affetto che portava gli uomini a desiderare ardentemente qualche cosa, ed a studiare i mezzi di conseguirla. La sua sorella più giovine su meno saggia, e trascorse tanto oltre nel pararsi, nello azzimarsi e nell'adoperare un artifizio soverchio di squisitezza nelle parole e nei modi, che suvi un etimologista, il quale volendo sempre parlar figurato disse, che una di queste due sorelle portanti lo stesso nome, e non pertanto cosi dissimili nelle inclinazioni e negli atti, era stata scambiata nella culla con qualche altra bambina.

#### Perverso.

Ovidio nell'arte d'amare dando ad una donzella i precetti del come acconciar le sue chiome, e del come debbansi compatire gli abbagli delle acconciatrici, tocca anche in passando di quella categoria di donzelle che egli chiama mal crinite, le quali hanno bisogno di quella maschera del capo che noi chiamiamo parrucca, e dice loro: « Colei ch'è mal crinita tenga sempre una » sentinella alla porta o si acconci nel santua-» rio della Dea Bona: poichè arrivato io una » volta all'improvviso a visitar la mia fanciulla, » la trovai che nel turbamento s'avea posta la » parrucca perversa; ed onta simile non alle don-» zelle Romane, ma dee esser riserbata alle mo-» gli dei nimici ed alle nuore dei Parti. » Or quella parrucca perversa altro non era che una parrucca posta al rovescio.

Dunque o leggitrice (e così il Cielo ti guardi dal portare o dal sopportare parrucche) sappi che tutta quella *perversità*, di cui si fa così gran chiasso nel mondo, cominciò dal girare o volgere qualche cosa; che dal volgere le cose le venne il talento di rivolgerle per ogni verso e talvolta ancora di capovolgerle, e così facendo le abbatteva, le atterrava, le ruinava; onde le venne presto fama di guastatutto; e mescolatasi in breve tempo in tutti gli scompigli corporali e spirituali, niente ritenne dell'antica sua condizione fuorchè il nome.

#### CAP. VII.

# Parole trasportate dulle cose materiali alle spirituali.

Questo capitolo è un corollario dei precedenti, perchè la più ricca miniera, da cui si
trassero i vocaboli riguardanti le categorie di
parole dianzi considerate, è certamente quella
delle figure tolte dalle cose materiali. Qui dunque si porranno senza ordinamento e senza
unione fra esse alcune di tali figure delle più
curiose; e postochè dove non v' ha ordine si
può cominciare donde si vuole, si faccia posto
in primo luogo alla voce teste nominata, cioè
al corollario.

#### Corollario.

Ottaviano Augusto, pel quale era principio di profonda politica il mescolarsi frequentemente

ai sollazzi del volgo, interveniva con la sua famiglia nei giuochi e spettacoli del circo, che erano, per così dire, la seconda annona dei Romani degenerati del suo tempo; ed in tali occasioni distribuiva egli stesso corollari agli attori più famosi e più aggraditi. (1) Non erano questi certamente corollari di geometria, ma erano quelli dai quali vennero sebbene con alleanze un po'sforzate tutti i corollari degli Scolastici. Plinio in brevi parole ne darà la spiegazione del primo uso fattosi di tal nome. « A poco a poco (di-» c'egli) s'introdusse in Roma il nome di co-» rolle ad indicare alcune coroncine di gracile » materia, le quali furono dappoi chiamate an-» che corollarj, quando davansi formate d'una » laminetta di rame ricoperta di una falda d'oro » o di argento. » (2) La parola davansi impiegata da Plinio ricorda i doni di tale coronette che facevansi specialmente in sulle scene, come testè si notava. Or perchè questi doni erano un soprappiù degli altri premi dovuti agli istrioni, la parola corollario diventò insensibilmente sinonima d'aggiunta, d'appendice, di cosa sopra il numero. E il salto allora non fu molto malagevole, perchè i corollarj entrassero nelle provincie scientifiche a farvi quella figura di coda d'ogni proposizione che vi fanno.

Tutto sta, come si vede qualche volta, nel nascer prima per aver buona ventura. Quel co-

<sup>(1)</sup> Sveton. in Octav. cap. 45

<sup>(</sup>a) Hist. nat. lib. XXI.

rollario non era punto più importante e più nobile di ciò che ora noi diciamo mancia volgarmente buona mano. E pure i corollarj in gracia dell' uso sembrano grave e sugosa parola; nel mentre che se taluno si avvisasse oggidi al finire un trattato scientifico di scrivere nel centro della riga strenna prima, o strenna seconda, sarebbe creduto un capo insanabile con tutto l'elleboro delle tre Anticire.

#### Calamità.

Chi avrebbe mai sospettato che la calamità sosse stretta parente del calamajo, (1) se gli etimologisti non avessero serbato le carte e i titoli i più preziosi della famiglia? Ringraziamoli dunque di averci eglino insegnato, che la calamità nient' altro significava in origine se non il rovesciamento e la ruina dei gambi o steli delle biade ed altre piante chiamate latinamente calami, allorquando scoscende sovra d'essi la gragnuola, o sono devastati da qualche turbine.

E qui possiamo dar termine alla nostra gratitudine verso di quei dotti: poichè anche senza il loro ajuto siamo buoni a comprendere, come dalla gragnuola alle altre disavventure che affligsono lo spirito vi ha la stessa distanza, che vi

ha fra impoverito e tristo.

<sup>(1)</sup> V. sopr. pag. 44.

Si abusa tanto dai filosofi, dai politici, dai legisti, dai medici e da ogni maniera di dotti ( non esclusi gli etimologisti miei colleghi ) si abusa dico tanto delle conghietture tratte dal d'innanzi o dal di dietro, o dalle viscere, o dai sintomi della cosa disputata, che un po'di sghignazzata sopra la povera progenie di questo vocabolo può temperar la bile a chi le tante volte paga col cader in errore, o col votar la borsa, o col rischio della pelle le apparenti ragioni di quei barbassori. Il trarre di una saetta, di un sasso, d'una pallottola, d'un calcio, d'un pugno e simili era pei Latini un conjectus, cioè un getto, un tiro di quelle cose. Noi abbiamo ora perfezionato i conjectus e i projectus, e in grazia dei cannoni e dei mortaj da bomba sarebbevi ora conghiettura tale che potrebbe distruggere al solo imbroccare ogni più valido argomento di opposizione. Ma questa parola disdegna adesso l'antica sua fortuna, e non salta più da luogo a luogo, ma di pensiero in pensiero. Lasciamola dunque in quieta possessione della sua signoria spirituale; e stiamo solamente in diffidenza d'un vocabolo, che talvolta ritirandosi alle primitive sue abitudini di slanciarsi un puo' fuor di modo, è cagione che ci si pongono innanzi alcuni ragionamenti conghietturali che sono proprio da sassate.

Questa parola classica dei traditori è assai più bella e più ben formata che non lo sono molte parole d'innocenza e di virtù. Il suono suo medesimo indica il sedere che si fa in qualche luogo per starvi ad aguatare un nemico o una preda, e slanciarsene in tempo a far impeto sovra qualcuno. Siedesi l'uccellatore in luogo ascoso accanto all' aescato, onde corre il bel punto per tirar l'ajuolo. Lo stesso lupo siede qualche volta, allorchè, secondo l'espressione di Virgilio, medita le insidie per ghermire la sua preda. Bella trasposizione fece questo gran poeta della stessa parola, allorchè nel libro primo delle Georgiche avvisò l'agricoltore di non lasciarsi trarre in fallo dalle insidie di una notte serena. E Cicerone usò uguale libertà parlando nei suoi libri dell' Oratore (1) delle insidie di un' orazione acconciata con l'animo di tentare l'altrui sede. Le insidie d'amore trovansi in tutte le poesie erotiche; e questa divinità che può dirsi l'oiseau mouche degli Dei si presume allora secondo la proprietà della voce appiattato corpo e anima, arco, strali e turcasso col rimanente entro alle pupille di Madonna, o almeno entre ad una di esse, giacchè non comprendo come possa aver una sedia al tempo medesimo in ambedue.

Figliuolo della sedia potrebbe con espressione

<sup>(1)</sup> Cap. 61.

Ossianesca essere chiamato del pari il vocabolo latino dissidium, che mi duole di non trovare nel vocabolario della nostra lingua, perchè è parola ben sonante e di buon senso. Propriamente era distare di sede, esser discosto, e figuratamente distare o discordare di opinioni o di affetti. Se le lingue dovessero un giorno riformarsi, gli etimologisti avrebbero l'ottima delle parti: poichè a giudicarsi del valore delle parole va adoperata come negli assaggi chimici l'esperienza dello scioglimento.

# Esagerare.

L'argine ossia rialto di terra posticcia che fassi specialmente nelle ripe dei fiumi per tener l'acqua a segno, chiamato dai Latini agger. diede luogo ad essi di formare i verbi di aggerare e di exaggerare, significanti ammonticchiare ed accumulare a foggia d'argine. Noi con egual diritto abbiamo creato il verbo arginare, ma l'abbiamo contenuto nel suo significato proprio; e prendendo bell' e fatto come trovavasi l'esagerare latino, il quale era stato già trasserito a significazioni più estese d'ingrandimento e specialmente di amplificazione e di accrescimento delle cose per via di parole, diciamo senz' avvedercene giornalmente una mezza bugia come dicevano i Latini: poichè se nell'esagerare dei parolai e degli spacciatori di novelle havvi qualche similitudine coll' accumulamento delle materie necessarie all'innalzamento di un argine,

quest'argine poi, che sustanzialmente è un ritegno e un ostacolo, è la più sconcia delle figure per indicare quello che con altra miglior metafora direbbesi straboccamento di ciance.

## Opportuno e Importuno.

Di poche parole si può assegnar certamente la patria, e fra queste poche sono opportuno ed importuno, le quali sono nate indubitatamente in qualche regione marittima. Esse significano la vicinanza o mancanza di un porto; e nel primo senso sono giustamente contenuti i commodi tutti di una qualche cosa che giunge in tempo o desiderata o acconcia; nel secondo i pericoli o le noje delle cose intempestive o disfavorevoli o moleste.

Veramente per chi medita sulla storia delle parole vi ha quasi tanto soggetto di meraviglia, come per chi considera gli altri avvenimenti maggiori. Se a te si presentasse alcuno di quegli uomini incommodi così bene dipinti da Teofrasto, (1) di quelli cioè che propriamente sono da temere come le spiagge senza porto, tu a malgrado di questa lampante mia etimologia non potrai mai di primo tratto por mente nè a porto nè a spiaggia, e la parola importuno non avrà per te altro senso salvo quello che ha nella tua bile. Dunque le etimologie sono inutili? dirà taluno. Ed io che potrei fargli venti risposte le

<sup>(4)</sup> Caratt. cap. 20.

quali non ammetterebbero replica, mi contento per ora di dirgli che conti in prima ben bene le dita delle mani, e mi dica dappoi s'egli crede in coscienza che gli studi veramente utili arrivino a quel numero.

### Inculcare.

Il predicatore che inculca dalla bigoncia l'osservanza di qualche precetto di religione, la madre che inculca alle figliuole d'andar per le vie popolose della città con gli occhi o chini a terra o diritti ed immobili in linea orizzontale, il marito che inculca alla moglie di chiuder col mercante le ragioni passate prima di accender novelle partite nel conto, fanno etimologicamente quello stesso che fa il villano allorquando calca l'uva per esprimerne il mosto, quello che avrebbe fatto Dante nel giungere alla più trista parte dell'inferno, se non s'avesse udito gridare dal dissotto:

. . . . . . Guarda come passi; Fa sì che tu non *oalchi* con le piante Le teste dei fratei miseri lassi.

La derivazione ha qualche sentore d'ignobile, e mi spiace in essa quella pressione sforzata che mal s'addice ai consigli o male frutta. Tuttavia il vocabolo è vivace e ben formato. Parola che secondo un proverbio di grossa asta non dovrebbe mai pronunziarsi nella casa 'un giustiziato, poichè sente la sua corda, con il legansi, si attaccano e si fanno schiave le plontà degli uomini. Oggidì che la dignità deluomo è tanto curata che manca solo a perzionare le teorie della dignità un maggiore udio sopra l'uomo, io mi meraviglio come on siasi finora fatta una qualche proposizione er bandire dalle favelle volgari questo vocaolo di obbligazione, che colle sue funicelle nelle ani può ragionevolmente essere stimato un voabolo ultra.

# Replicare, Supplicare.

Abbiamo veduto poco stante i Latini più cchi di noi nell'esprimere alcuni diversi signicati. Qui è il torno degl' Italiani. Replicare ei Latini era piegare di nuovo, come si sa per sempio nel raddoppiare i panni, i drappi o sa simile. Quindi il piegarsi dell'animo sopra stesso, allorchè riconsidera le cose dianzi pente; o il dire due volte la cosa medesima quasi prapponendola a sè stessa. Le piegature però el corpo e dello spirito spiegavansi per essi on la medesima parola; e si replicavano perio egualmente le viti, quando curvavansi i sarienti entro ad una novella sossa, come replicavasi al cospetto del Pretore contro alle ecce-

Dalla piegatura del replicare a quella del supplicare la diversità consiste solamente nel piegare od inclinare il corpo o il ginocchio che fassi in quest'ultimo caso. Per la qual cosa tal parola di venerazione e di adorazione fu specialmente riserbata dagli antichi agli Dei, od a quelle preghiere ardenti nelle quali anche gli uomini fra di loro implorano qualche speciale favore con maniere conforme al primitivo significato del vocabolo; vale a dire, o con atti visibili di sottomessione, oppure con le ginocchia

della mente inchine.

Nei tempi chiamati di mezzo l'uso della parda supplicare, già in prima esteso dai Romani a quest' ultima significazione, si ristabilì qual

era in principio, assicurandone il Ducange, (1) che nei monasteri era impiegato tal vocabolo a denotare quell'atto di reverenza, che i monaci prestavano all'abate od anche agli altri loro compagni inclinando il capo nell'incontrarsi.

# Intrigare, Distrigare.

Infino ad ora io non ho mostrato mai vanezza della mia erudizione etimologica; e tu o lettore, puoi testimoniare com' io ti abbia spiegato anche i più reconditi arcani dello studio da me fatto con una modestia quasi eguale alla tua pazienza. Ma quando si parla del verbo intrigare, ch'è proprio l'Argo e il Mercurio dei verbi poichè mai non dorme ed è al servizio di tutti, posso bene senza giudizio temerario credere, che d'assai maggiore sia il numero di coloro i quali intrigano che di quelli i quali conoscono la significazione propria di tal parola. Supposto perciò che fra i miei leggitori molti sieno stati o vittima o parte di qualche intrigo (e ciò sia detto salva la riverenza ad essi debita, poichè alla fine havvi anche degli intrighi ché con parola trovata di recente potrebbero chiamarsi quasi-legittimi ), supposto ciò diceva, è da pensare che più in questo che in altro luogo apriranno il volume tutti quelli, che leggono in un libro le sole facce per le quali P indice dei capitoli rende loro miglior odore. Posso adunque con persone le quali più

<sup>(1)</sup> Verb. supplicare. MANNO Tom. I.

in grazia della materia che dell'autore perdone meco il loro tempo, e con persone che a me s'accostano per apprendere qualche cosa di novello, deporre un istante l'umile sembianza con cui sono andato infin qui in aspetto quasi di chi tapineggia accattandomi favore, e sedere un tantino nella scranna magistrale, e parlare col tuono di ascoltatemi con cui si parla da chi sa a chi non sa.

Tricae tricarum era un nome che agli orecchi dei Romani sonava, come suonano ai nostri le baje, le bagatelle, le zacchere, i chicchi bichiacchi, i chiccheri chiaccheri, i chicchirilli, le chicchirlere, con gli altri loro fratelli e con le sorelle, cui niuno eccettuato è stato conceduto albergo nel vocabolario. Un grammatico latino (Nonio) ricercando minutamente quale di tutti i chicchi bicchiacchi fosse il vero chicchi bicchiacchi originale, pensava che tal ongre s'appartenesse a quei viluppetti d'accia, di lana o di capelli che s'attaccano ai piedi dei polli allorche razzolano, e danno loro impaccio. Comunque sia, siccome le cose frivole danno impedimento alle serie, o noja a chi le maneggia, ne venne che l'uomo imbrogliato ed avviluppato in qualche negozio si chiamasse uomo intrigato, e viceversa si dicesse distrigato quando per buona fortuna uscisse illeso e vittorioso da quegli ostacoli.

Intendono dunque bene l'intimo senso di tale vocabolo i maestri di musica volgarmente chiamati di cappella, alloraquando traducono nella lingua degli effautte quei versacci di un qualche finale dell'atto primo di un melodramma, nei quali il poeta ha con animo premeditato intramesso o un nodo o un intrigo o un inviluppo, lo cui scioglimento deggia quindi condurre gli eroi alla felicità a picna orchestra dell' atto secondo: poiche allora tu senti o come il movimento di un arcolajo che gira e rigira; o come uno scorrere di cose che s'incrocicchiano c s'intersecano per giungersi e tagliarsi di nuovo in direzioni diverse; o come un caos di elementi armoniosi che non sanno trovar posa in alcun ritmo; e quindi un crescendo, e dappoi un forte, e più tardi un fortissimo, e infine un imbroglio tale, che a me dopo avere studiato questa etimologia parea più volte di vedere lassù per l'orchestra e pel palco aggirarsi e confondersi come le Monadi di Leibnizio ogni maniera di *tricae tricarum*.

Lasciamo però che giovi ai soli maestri da cappella questo vocabolo; e per quanto s'appartiene a noi supplichiamo nella maniera indicata nell'articolo precedente il Cielo, acciò ne tenga francati e lontani, e dai chicchirilli che potremmo trovarci fra i piedi per intralciarne il cammino, e molto più ancora dalle chicchirlere che noi potremmo talvolta essere in grado di gittare come reti ai piedi altrui per tenerli colti imprevistamente alla ragna; giacchè in quest'ultimo tentativo sta principalmente la malignità e l'universalità del verbo intrigare .... E qui dopo aver votato pei pellicini il mio

sacco, io m'avveggo pur troppo che assai male si è per me sostenuto quel viso contegnoso ed amarognolo da maestro che m'avea proposto. Dirò adunque come diceva Alfieri nel prender congedo dalle sue tragedie, che il senno m'impone ch'io lasci quel titolo,

E giuri a me di nol più assumer mai.

#### CAP. VIII.

Parole figliuole di bestie, e specialmente del verbo Adulare.

#### FRAMMENTO DI LETTERA DI UN ETIMOLOGISTA.

. . . Alle quali mie promesse non avrei soddisfatto stamane senza questa accessione di bile che mi pose in sobbollimento il sangue. Poteva scriversi più abbjettamente a Tiberio da chi lo avesse veduto già uscir di senato con un impiastro di più in sul viso, e con le pustole più rubiconde del solito? Domine salvami da questa peste. Intanto se ti garba di conoscere in che modo facit indignatio versum, sappi che non essendomi mai per l'addietro passato in mente di ricercare la genesi di questa triste famiglia degli adulatori, mi ci sono ora posto attorno dopo quella lettura; e quantunque lontano ancora dal discoprire i più antichi progenitori, pure ho già trovato così a mezza linea che quella genìa discende per diritto lignaggio da un cane; e da un cane non già considerato

come bestia che abbaja, brontola, digrigna i denti e talvolta morde, ma come animale che si abbassa sotto alla mano che lo palpa, e saltella d'intorno, e balza a mezza vita del padrone per lambirgli il mento, ed accompagna questi suoi carezzamenti con un dimenìo di coda che il più sestevole non può vedersi.

Bada che in questo dimenio di coda sta propriamente la maggior ragione della parentela: poichè con la parola adulare i Latini spiegavano principalmente tale maniera di blandimento cagnesco. Anzi Cicerone nei libri delle quistioni Tusculane riportando parecchi versi del poeta Eschilo tradotti non si sa da chi, dove è descritto quel miserando nostro progenitore mitologico al quale un avvoltojo ogni terzo giorno beccava spietatamente il miglior tenerume del fegato, ci fa sapere, che quell'uccellaccio, fosse segno di avuta dilettazione o di promesso ritorno, era solito di adulare il sangue di Prometeo con la pennuta coda. (1) Onde un adulatore di singolare e privilegiata natura viene in tal fatto a palesarsi: giacchè non ho mai inteso a dire che prima o dopo di lui gli avoltoj abbiano avuto fama di lusinghieri.

Molte sono in vero le bestie o le cose alle bestie appartenenti alle quali il vocabolario è debitore di parole calzanti e pittoresche. Così il più santo dei legami umani cioè il legame conjugale non è che una parola presa a pre-

<sup>(1)</sup> Tuscui. II, 10.

sregolatamente. Così quella bestiuccia per discacciar la quale indarno travagliansi adulando con la coda o cozzando col capo i cavalli ed i buoi; quella che estro chiamavasi dai Greci ed asilo dai Latini e da noi è detta tafano; quella

the sn con sì bei versi descritta da Virgilio, come bastante a metter in fuga gli armenti che discorrono sbigottiti e furiosi per le selve e fanno risonare di mugiti l'Olimpo e le rive del Tamagro; (1) quella alla quale Giunone in altri tempi diede il mandato di tormentare senza remissione una vacca figliuola di un re, cioè la sventurata e bella Io, la cui dolente istoria è a tutti conosciuta; questa stessa bestiolina ritenendo il più vecchio nome di estro mandasi anche adesso giornalmente da Apolline e dalle nove vergini sorelle a punzecchiare i poeti: e le più calde commozioni della fantasia non sanno essere indicate con miglior parole che col nome di uno dei più meschini e più nojosi insetti, contro al quale i cani poco curanti di tanta illustrazione fanno sonare sì spesse volte il dente nella stagione estiva. Così quelle damine che nel nostro linguaggio sono sgarbatamente imbestiate col nome di civette, sono dai Francesi non sempre galanti nella loro favella chiamate coquettes, ad imitazione delle galline, le quali ( per servirmi di espressione tolta a presto da altra bestia ) si paoneggiano e si fanno belle alla maniera loro nella presenza del gallo. Benchè s'è vero quello che scrisse una donna, (2) questa parola obbrobriosa per le donne nacque ed ebbe credito nel regno di una donna cioè

(1) Georg. III, v. 146.

<sup>(2)</sup> Madamigella di Scuderi nelle sue nouvelles conversat de morale tom. 2.

di Caterina de' Medici. Così per qualche somiglianza col canto o con lo scuotersi del grillo diciamo grillare al primo fervore dell'acqua che bolle; e scriviamo per metafora che ci grilla il cervello; e il Cecco del Buonarotti parlando a quella boccuccia di sermollino della sua Tancia, e chiedendole se incominciava a volergli bene, gli esprimeva quel sobbollimento del suo amore con simile parola:

#### O Tancia appunto mi grillava il cuore. Sendomi avvisto di parerti bello. (1)

Pure fra tante varietà di bestie nissuna è così benemerita del vocabolario, come il cane al quale io faccio adesso ritorno. L'esser questo utilissimo animale così famigliare a noi, e il tenersi quasi sempre al cospetto nostro ha fatto, che siasi studiata più universalmente la corrispondenza degli atti suoi con alcune delle nostre operazioni. Onde più facilmente le similitudini tolte da quest' animale furono convertite in metafore, e le metafore furono a lungo andare adoperate dal volgo per parole proprie, che come tali entrarono dappoi nel comune commerzio della favella.

Fra tali parole piacemi il ricordare il pranzo canino dei Latini, perchè mi viene così in acconcio di metterti sott'occhio un festivo squarcio di Aulo Gellio nelle sue Notti attiche. (2) De-

<sup>(1)</sup> Tanc. att. 3, sc. 7.

<sup>(2)</sup> Lib. XIII, cap. 29.

scrive egli il colloquio di un pedante con alcuni di quei filosofi proverbiosi ai quali tu ti assomigli. Millantavasi il pedante di conoscere a menadito le satire tutte o ciniche o menippee di M. Varrone. Avutosi a caso in mano un volume di quelle satire, chiesegli Gellio volesse diciferargli un certo proverbio, di cui gli rimaneva ignorata la sentenza, e leggesse i versi che lo contenevano. A mala pena si condusse il pedante a leggere; e quando lesse vinto dalle instanze, troncava così sconciamente i costrutti e guastava siffattamente ogni parola, che forza gli fu di consegnare altrui il libro, scusandosi perchè gli occhi suoi infermi ed accesi per le assidue letture gli permettevano appena di scernere i caratteri più appariscenti: lo aspettassero ad occhi sani e soddisfarebbe ad ogni richiesta. Ma quei compagnoni ch'erano in condizione di godere la scena fino all'estremo non gli menarono buona la scusa, e pretesero da lui che almeno spiegasse loro quello che Varrone avesse inteso esprimere con quel pranzo canino mentovato nei versi già letti. E qui il gocciolone sopraffatto dall' imprevista dimanda ebbe in mancanza di giudizio un po'di cuore, e sorgendo immantinenti e con aria grave dipartendosi dalla comitiva, lor disse: non è leggera la fattami dimanda; tali cose io non insegno altrui gratuitamente. Raccontata talbaja nene Gellio egli stesso a dichiarare quel motto, notando esservi tre qualità di vini sì nel colore che nell'età, e il mezzano di età vale a dire

ne novello ne antico non aver punto le virtu o di riscaldare o di rinfrescare che hanno gli altri vini; onde non istimandosi quel vino degno di comparire nelle mense dei Romani, un desinare che fosse stato imbandito con vini di tal fatta sarebbe stato propriamente un pranzo senza vino, e quindi appellavasi per tal ragione pranzo canino, giacche i cani nei loro desinari non sogliono usar vino.

Con figura attinta alla medesima sorgente Quintiliano chiamava eloquenza canina la facondia di quegli oratori che riempiono con villani rimbrotti il vòto delle loro dicerie, o vera o falsa ne sia la materia, solo che siavi occasione ad esercitare l'animo maligno e a fare schiamazzo. (1) Per ugual ragione noi abbiamo fitti nella mascella i denti canini: e un trarre infelice di dadi chiamavasi dai Romani cane, come per l'opposto una gittata di buona fortuna appellavasi gittata di Venere (jactus Veneris.) Del pari noi siamo soliti di dare ad una zuffa di due persone ben arrovellate il nome di zuffa accanita. E fosse pur vero che gli uomini che diconsi nimici accaniti ritraessero pienamente del furore passeggiero e non micidiale di quelle bestie: poichè per l'ordinario un mostrare ed arrotare i denti, alcuni ringhi, e tre o quattro strette di bocca così all'ingrosso compongono tutta la tenzone, e il guaire lamentandosi del perdente è segnale di guerra finita: quando

<sup>(</sup>s) Instit. orator. lib. XII, cap. g.

'uomo senza ringhi, vale a dire a sangue freddo, listrugge più volte il suo simile. Qual meraviglia perciò se in tanta ricchezza di trasposizioni inche l'alfabeto abbia dato ricetto ad una letera canina? chè così dicevasi dai Latini la letera R, quella che al dir di Persio (1) ringhiava vei nasi illustri. Anzi qual meraviglia se il cane ion che nell'alfabeto dei fanciulli abbia meriato di soggiornare nell'albergo degli Dei, e siasi morata col nome di canicola la più lucente stella del firmamento?

Io lascio stare la canaglia per significare gentame; e la canata per rabbuffo, e il cane in significato di ferro da cavadenti, e l'altro cane dell'archibuso che tiene per così dire fra i denti la pietra focaja; e la frase tra cane e lupo, adoperata dagli scrittori della bassa latinità ed anche oggidì dai Francesi per indicare quella mezza oscurità in cui non bene si distingue il pelame di quelle due bestie. Lascio stare in disparte i cento proverbi cagneschi quasi tutti di ottimo conio; uno dei quali tu forse vai già appropriandomi nel leggere questo interminabile commentario, dacchè allungandolo in tal guisa non ho fatto altro di meglio a tuo riguardo che menare il cane per l'aja.

Alto adunque alle citazioni, anche perchè non ti venga la tentazione di fare una novella figura, e di chiamare questa mia erudizione canina.

<sup>(1)</sup> Sat. I , v. 109.

104

Intanto sono pago di avere sfogato letterariamente la mia bile contro agli adulatori, e di
avere preso di essi quella maggior vendetta che
può prendersi un etimologista: poichè gli etimologisti hanno nelle loro mani le vecchie glorie o turpitudini delle parole, come i genealogisti dispongono dell'antico onore delle famiglie.
Facendo uso pertanto delle mie ragioni dichiaro,
pronunzio e bandisco ignobile, e più che ignobile non umana la razza dei piacentieri. E tu
abbiti in questa mia ardenza contro di essi un
argomento di più per sincerati ch'io non t'adulo
mai, alloraquando nello scriverti ti ricordo la
mia benevolenza.

# Risposta di uno non etimologista.

Ti sono in grande obbligazione non per la tua lettera etimologica, ma per la tua lettera: poichè quanto mi nojano le etimologie altretanto m'arreca di compiacimento il vedere, che fra le tante belle parole le quali compongono, per così dire, il tuo harem letterario, le due che formano il mio nome producono sempre nel tuo animo quella medesima impressione che vi destavano prima che ti venisse in capo questo nuovo innamoramento.

Sieno dunque gli adulatori, o figli, o nipoti dei cani latini, che in ciò non voglio impacciarmi; e se mai hai preso abbaglio, tuo danno e poco danno. Io ti risponderò solamente in una maniera da te forse non aspettata, che tu

pensi di aver avvilito gli adulatori mostrando ad essi nel bel mezzo del loro albero genealogico lo stemma di un cane; ed io in vece di ciò penso, che se i cani sapessero quello che di loro hai fu scritto, ti correrebbero tutti incontro abbajando con quanta voce hanno in gola, come quando si scontrano in taluno che ha per mestiere di scorticare i loro trapassati; giacchè più che la pelle vale l'onore e l'onore di una razza intiera.

Eccomi dunque avvocato dei cani a rimbeccare un po' le tue etimologie. E tu puoi creder ragionevole quella derivazione? E non hai posto mente alla diversità sustanziale che passa fra l'adulare dei cani e l'adulare degli uomini, inquantochè quello è segnale di sincera affezione, e questo è un inganno? Il cane ti accarezza perchè ti ama, e ti accarezza non nella maniera che piacerebbe meglio a te, ma in quella che egli sa meglio adoperare; talchè se ti s'imbatte al sortire di mezzo alla fanghiglia ei ti dà tale della zampa, che te ne lascia impressa sozzamente sul vestito la forma. E pure ei sapeva che tali affettuose zampate erano state soventi volte rimeritate con trargli un calcio. Non perciò sa egli resistere all'impeto del suo amore, e slanciasi, e ritorna a te dopo la percossa; e ciò ch'è più sincero e più lodevole, se taluna gliene incoglie di quelle che fanno per un istante dimenticare l'amore, non ti dice già egli un ti ringrazio come farebbe qualcuno di noi alle prese con un principe, ma ti scuopre i due suoi filari di denti, e ti manda fuori dalla gola tre o quattro versi di risposta alla sua maniera; dopo i quali come cessa il dolore si ammortisce tosto la collera, e lo vedi di nuovo con sembianza umile ai tuoi piedi come pentendosi di averti abbajato di fronte.

Ecco la bella natura: correre a quello che si ama, non curare il rischio prima d'incontrar il male, toccatolo non dissimularlo, dimenticarlo allorachè la prima impressione del do-

lore è svanita.

lo ho più volte meditato sulla ragione per la quale alle anime sensitive è sorgente di gran dilettazione lo studio e la compagnia delle bestie, di quelle in particolare che non inspirano naturale ripugnanza; ed ho sempre pensato, che il fondamento di questa compiacenza si era il trovare nelle bestie quella sincerità, e quella corrispondenza piena fra i movimenti interiori e gli atti esterni, ch'è così rara negli uomini. Il cane ti ama, e tu vedi in che maniera ti si manifesta per amante. Il gatto per l'opposto non ti ama punto, e se ti sta compagno quotidiano accanto, ciò devi solamente all'odore della tua mensa, al calore del tuo focolare. alla morbidezza delle tue coltri nelle quali ama di sprofondarsi, alle colonne del tuo letto e delle tue seggiole nelle quali si stropiccia. Ti dissimula però egli questo suo egoismo? ti fa egli le sembianze di spigolistro per farti credere ad un'affezione che non sente? Hai tu veduto scintillare nei suoi occhi un raggio d'amore?

Non mai. Ei ti si dà per quello che è, e che vale; e tu perciò te ne guardi, ed anche nei momenti di trastullo tieni come Boileau un gatto per un gatto. Viva pertanto la sincerità gattesca e animalesca! Se io dovessi rifare la mitologia greca direi che le virtù spaventate dalla malizia degli uomini, prima di rifuggirsi in cielo, lasciarono di sè un'imagine nel cuore delle bestie, acciò vicine in qualche guisa a noi e visibili avessero frequente occasione di ridestare nel nostro animo i sentimenti della primitiva probità.

Ma di ciò oramai abbastanza, che non voglio in questa mia orazione pro canibus indisporte siffattamente il mio ascoltatore, che eglio rileghi la mia scrittura fra quelle sue carte ignobili e spregiate dove registransi le parole prive d'albero genealogico, o che venendogli il ticchio di delineare l'albero della mia filosofia morale, gli venga anche fatto di discoprire che così chiamavasi presso un qualche antico pospolo l'arte di fare shadigliare. Sta sano.

. . •

## DELLA FORTUNA

# DELLE PAROLE

# LIBRO SECONDO

## CAPITOLO I.

Parole ignobili diventate nobili.

Galileo interrogato a che servisse la geometria, serve, rispose, a misurare i goffi. Se io fossi dimandato a che giovano le etimologie, risponderei, che giovano qualche volta a sgonfiare l'alterigia di chi fa sonar alto alcuni paroloni i quali sono per molti l'anima della loro vita sociale, nel mentre che l'altra loro anima, quella volgare cioè che tutti abbiamo, trovasi quasi ridotta a dar ajuto ad una vita vegetale. Non perciò io abuserò dell'arte mia scrivendo la storia di molti di quei paroloni: poichè essendo il mondo così fatto che i censori mutansi in innamorati tostochè conseguono le cose, medesime da essi proverbiate, io non potrei sperare d'essere letto con frutto nè dai fortu-MANNO Tom. I.

nati nè dagli aspiranti alla fortuna. Sceglierò adunque alcune parole meno comunemente studiate, e comincierò dalla parola medesima di nobile, che è uno dei punti estremi del presente

mio argomento.

Se prima di definirsi i vocaboli per quello che sono intesi si spiegassero per ciò che in sè stessi significano, i compilatori dei dizionari eviterebbero molti abbagli, e i lettori vi troverebbero più frequente occasione di soddisfare una erudita curiosità. Il vocabolario della Crusca, per esempio definisce il nome aggettivo nobile così ehe ha avuta virtù e ricchezza nei suoi antichi, di chiara e illustre schiatta. Quindi in articolo a parte si soggiunge: per una certa similitudine si dice nobile di tutte le cose ragguardevoli e degne. Poguamo adesso che in una delle revisioni del vocabolario il revisore di tal articolo avesse consultato le origini del vocabolo, egli avrebbe tosto riconosciuto che nobilis era sincope di noscibilis, formato nel modo stesso come mobile era stato formato da movibile; che i Latini perciò dicevano cosa nobile per cosa nota; e che in tal maniera per esempio Plauto, facendo parlare in uno dei consueti lunghi suoi soliloqui (che meglio direbbonsi racconti fatti agli ascoltatori) un certo Agrappa bagaglione ossia servo di armata, uomo perciò di abbjettissima condizione, gli fe' dire come ei punto non s'impacciava con que' servi che appena dilungatisi dalla vista dei padroni si riputavano liberi e davansi a biscazzare e ad ogni

maniera di licenza, ai quali servi, soggiung'egli, io non fui mai nobile, cioè conosciuto. (1) Procacciatasi questa così facile notizia, il revisore dell'articolo avrebbe ragionato nel modo seguente. Se nobile è lo stesso che conoscibile, dunque nobile non è primieramente colui che nasce da illustre schiatta, ma quegli che o per tale nascita o per egregi fatti o per singolar fortuna si è trovato o messo in positura di esser più facilmente conosciuto dal comune dei suoi concittadini. Dunque l'articolo di appendice diventi articolo principale e viceversa. Dunque si tolga quel per similitudine che indica una trasposizione da un senso all'altro; quando tutte le specie di nobili altro non sono che maniere diverse del significato unico del medesimo vocabolo. Dunque si cacci dal primo articolo quella condizione di ricchezza, la quale (independentemente ancora da quanto adesso si ragiona) non è acconcia alla stessa definizione presa come trovasi nel vocabolario: giacchè la ricchezza della schiatta non è elemento necessario di nobiltà, dove non deggia dirsi che i figliuoli, per esempio, di Fabricio o di Belisario non sieno stati nobili. In somma rifondasi tutto l'articolo. Ed ecco come gli studi etimologici ridotti specialmente a quelle parti nelle quali non v'ha dubbiezza o illusione, diventerebbero di grandissima importanza, se il frutto migliore se ne collocasse entro ad un dizionario:

<sup>(1)</sup> Plant. Pseud. IV, 7.

Intanto chi ha letto l'origine della parola aggradirà anche un brevissimo cenno sul viaggio da essa fatto per giungere al significato che in oggi ha. Prima significazione del vocabolo nobile fu quella di cosa illustre e famosa. E siccome la fama può essere buona o malvagia, ambedue queste sorte di nobiltà trovansi del pari negli scrittori latini. Con lo stesso dritto perciò Cicerone chiamava Isocrate un grande e nobile oratore, (1) con cui Titio Livio dava il titolo di nobile meretrice (nobile scortum) a quella Ipsala Fecennia, che diventò ai nostri tempi l'eroina della tragedia assai conosciuta dei Baccanali di Roma, (2) o con cui Ovidio appellava nobile adulterio l'unione di Paride con Elena, (3) o stimava nobile Canace per la più nefanda delle libidini, cioè per l'amore del fratello. (4) Più spesso venne adoperata tal voce per indicare illustre progenie; ed in questo senso sono assai curiose le parole di Cicerone nella sua difesa di M. Celio Rufo giovane cavaliere bello e ingegnoso. L'accusatrice era Clodia, nobile ma impudica matrona, cui Cicerone chiedeva se volesse seco agire in maniera grave e severa e all'uso antico, oppure rimessamente e urbanamente: poichè se in quel vecchio stile fosse da procedere, avrebb' egli evocato dal soggiorno delle ombre alcuno di quei barbati che

<sup>(1)</sup> De invent. cap. 2 sub fin.

<sup>(</sup>a) Lib. XXXIX, Cap. 9.

<sup>(3)</sup> Amor. Lib. II, eleg. 18. (4) Trist. lib. II, v. 384.

cremente la rimprocciasse; non però barbati li quella barbuccia di cui Clodia deliziavasi, na di quella barba orrida e prolissa che veleasi nelle antiche statue. (1) Questa Clodia dunque, contro alla quale rivolgeva Cicerone e migliori sue arme, chiamavasi allora da lui 'emina non solo nobile ma anche nota. (2) Nel qual modo Cicerone non solo ci dà la signifiazione di nobile per nato d'illustre schiatta, ma scherza ancora sul doppio uso del vocabolo. Presa pertanto la nobiltà in questo senso, dicevansi nobili in Roma coloro che poteano mostrare le imagini dei loro maggiori chiari per geste civili o militari, anche quando usciti da stirpe plebea. Venute quindi le inondazioni barbariche, nobile si confuse quasi con libero, e perciò chi diceva Longobardo diceva nobile. Pure anche in questi tempi, almeno in alcuni luoghi, rimase la differenza fra nobile ed ingenuo, cioè nato in libertà; e l'uomo nobile venne a ridursi a quello che nei secoli susseguenti si appellò milite. (3) Con la qual parola trovossi intieramente confusa l'antica nobiltà di schiatta dopo la propagazione degli usi e dei nomi feudali.

Ecco la fortuna di questa parola. Ed era ben giusto che la madre, la consigliatrice e la sostenitrice di tutte le genealogie avesse la sua genealogia anch'essa.

<sup>(1)</sup> Pro Coel. 14.

<sup>(3)</sup> V. Muratori Antiq. ital. dissert. XIII.

A questa parola compagna oggidi della grandezza o della vanità mascolina e feminina diedero vita (chi 'l crederebbe?) quegli assi delle botti chiamati doghe, e dai Francesi douves, i quali allorchè furono stretti insieme per formar la botte diedero occasione di nascere ai verbi adouver e adouber; e quando per accidente fendevansi, chiamarono in loro soccorso per essere rimarginati l'altro verbo francese radouber, (1) impiegato poi quasi privilegiatamente al servizio delle navi. E perchè queste saldature fannosi con molta accuratezza e finimento di lavoro, affinchè non rimanga alcun crepaccio o pertugio da cui il liquore possa gocciolare o penetrar l'acqua per entro, perciò tal vocabolo venne usato nella barbara latinità a denotare la diligenza che si pone in ogni adornamento, e fu impiegato specialmente degl'Italiani per indicare l'abbigliarsi delle persone e il parare con ricche masserizie i palagi dei ricchi. Così discorre il Ducange dandone l'etimologia di questa voce incognita agli antichi.

Gl'Italiani hanno serbato in vita un altro figliuolo della doga nella parola addogato, che vale listato a similitudine di doga; parola perciò di uso frequente nelle spiegazioni della scienza

araldica.

E l'una parola però e l'altra se potessero

<sup>(1)</sup> Donde l'italiano rattoppare.

da un poeta essere animate, e condotte quindi l'una col suo abito tutto azzimato e strebbiato, e l'altra con le sue divise cavalleresche a leggere quest'articolo, dovrebbero nel finirlo mettersi ambe le mani sulla fronte, per ricoprire il rossore che sentirebbero certamente nel co-noscere i meschini loro progenitori.

## Balia, Balia.

#### DIALOGO.

Balia. No, non posso perdonare a quello shadato di compositore di avere scambiato il mio i accentato, e di avermi posto nel bel mezzo del corpo un i tapino con un punto per metà svanito; talchè i leggitori allorchè s'imbattono in me, in vece di corrugar le ciglia come ad una parola che annunzia qualche frase autorevole e contegnosa, cominciano già a sorridere credendo di trovarvi qualche espressione tolta dal poema di Luigi Tansillo.

Balia. Ed io, madonna autorevole, non sono di te meno malcontenta per essere stata posta in luogo non mio e nel mezzo di espressioni che non conosco. Nè creder già che in grazia di quell'accento, che mi da per un istante un'apparenza di comando, mi sieno venuti i fumi in capo. Onde se per la prima volta hai rotto il silenzio, ed hai declamato altamente e un po' pedantescamente questa tua querela, perchè io potessi sentirla ed esserne umiliata,

ti dico o madonna mia onoranda che tu sei caduta in errore.

Bal. E chi ha pensato mai di appiccar colloquio con te o femminuzza volgare? Io ragionava con meco, e tu vanne a trastullare i tuoi bambini; e guardati soprattutto dal lasciarti venir in seno la collera, perchè non ne venga

danno agli alunni.

B. I miei alunni or dormono, ed io posso parlar teco senza mettere in fermentazione gli umori, chè la mia indole è pacifica e le mie abitudini sono di pazienza. In ciò anzi io sono più fedele alle tradizioni nostre famigliari, che tu non lo sei con quelle parole imperatorie e con quella tua sembianza di fammi largo, con la quale ti lusinghi falsamente di potermi chiudere la voce in gola.

Bal. Che nostre vai tu dicendo o stolida?

B. Nostre, cioè mie e tue.

Bal. E v'ha egli forse qualche cosa di comune fra me e te?

B. Nient'altro che quello che v'era di comune fra Romolo e Remo, o mia venerabile e sdegnosa sorella. E postochè m'è venuto in mente Romolo e Remo, prima che tu mi ponga indosso le mani tue da podestà, come fece il maggiore al minore di quei due fratelli, voglio ripeterti almeno tre volte, che a malgrado della tua toga, della tua spada e della tua albagia, sì questa povera balia che va qua e là a nu-

tricare i fanciulli altrui, questa tapinella che yende a prezzo di contante il suo saugue, che supplisce in aria dimessa e povera agli uffizj più incomodi della maternità, questa balia in somma con un i senz'accento, questa balia è tua sorella.

Bal. Che sorella? Insolente! tu farnetichi.

B. Io non farnetico, dico il vero, o almeno dico quello che per vero ho molte volte udito a raccontare da personaggio autorevole. E tu sai che non v'ha nissuno che più dimesticamente di me bazzichi per le case delle persone autorevoli.

Bal. E chi è questa persona che tu chiami nutorevole?

B. Questa persona è... ma no, non voglio dirtelo se prima non sereni quel visaccio arcigno, e non deponi quella tua aria di minaccia, che sembrami davvero al vederti tanto incollerita debbano tosto venirmi incontro i tuoi famigli della signoria per aggratigliarmi. Su via calmati; e se dopo avermi meglio conosciuta senti forse nel cuore come uno sciogliersi della stizza, sappi che questo è effetto naturale, chè alla fine il sangue non è acqua. Ad ogni modo però io non parlerò che allorquando tu m'avrai l'aspetto di volermi pacatamente ascoltare.

Bal. E pacatamente ti ascolto: chè quantunque io mi sia di natura un po' risentita ed austera, pure avvezza come fui per più secoli a udire piati di ogni maniera e a giudicarli, l'amore della verità è in me più gagliardo di qualunque rispetto di dignità personale. Onde puoi liberamente parlare, dove parli saggiamente.

B. Non v'ha pericolo che io non la discorna da saggia, perchè non parlerò io, ma parlerà per me questa carta che serbo gelosamente in seno.

Bal. Donde a te tal carta?

B. La storia è breve. Io aveva esercitato il mio ufficio di nutrice in casa un signore che io credeva molto ricco, perchè vedeva che il suo appartamento risplendeva d'oro in tutti i canti; vale a dire che le mura delle sue camere erano ricoperte di libri di ogni misura che rilucevano all'occhio e facevano la più vaga e ricca mostra. Seppi dappoi per mia disavventura che tutto l'oro posseduto da quel messere era attaccato alle coperte di quei volumi. Onde i nostri conti durano ancora e dureranno lunga pezza accesi. Egli è però questo signore la più amabile, la più festiva e la più ilare persona del mondo; e perciò contro allo stile consueto dei creditori io gli ho posto affetto e mi sono quasi dimenticata del mio baliatico. Non ha guari che visitandolo un giorno tra per dar un bacio a quell'angioletta della sua bambola, tra per esperimentare se mi venisse ottenuto di fargli snocciolare dalle dita qualche quattrino, lo trovai con un libro sulle ginocchia, che parea proprio una culla, tanto era lungo e largo. E al vedermi, stesa la mano e accarezzatami modestamente (lo che non sempre mi avveniva con altri di lui

più ricchi) prese amorosamente a dirmi. Sai tu leggere? — Non bene, gli risposi — Conoscerai almeno le 1ettere dell'alfabeto? - Si, se di quelle grosse. — La lettera che è qui in capo a questa colonna di minuta scrittura la ravvisi tu? — Sì la ravviso, è un... aspetta, è... oh! non m'inganno è un B — Sì un B, cioè la lettera tua iniziale; e vedi tu questa colonna? qui dentro è tutta la tua storia — Come storia? — Storia, cioè nascita, vita ed alleanze — Oh! sarei ben curiosa di saperne qualche cosa, giacchè nella miserabile vita che io vado menando, io so solamente di esser venuta al mondo per ajutare quelle che ne fanno venir degli altri, ma non so nè quando, nè donde, nè perchè - Dunque io soddisfarò alla tua curiosità... E allora, lasciato quel volumaccio da un canto, prese da lontano lontano a narrarmi certe cose dove entrava tanto latino, che io, veggendo come egli andava a stancarsi inutilmente per ispiegarmi cose che io non era fatta per intendere, gli spezzai a mezzo il ragionamento, e lo pregai volesse tutte quelle dottrine darmele per iscritto, acciò venendo il caso potessi far valere qualche ragione di famiglia. E la scrittura da lui datami è questa.

Bal. Veggiamola (legge). Una delle parole più feconde e più fortunate dell'antichità si è certamente la voce latina Bajulus col suo verbo Bajulare (lasciando la lettura)... Come Bajulus? possibile! un facchino? che sia stato

un facchino l'Adamo della mia razza? O vanitas vanitatum! Ma andiamo innanzi (continua a leggere). Da bajulare (portare), parola lasciata sempre dai Romani nella primiera e rozza sua significazione, alcuni scrittori dei tempi mezzani incominciarono a formare una nuova genia di bajuli, chiamando così due mestieri diametralmente opposti, di quelli cioè che reggono sulle braccia i bambini, e di quegli altri che bambini sieno o vecchi portangli a sotterrare, chiamati in Italia becchini. Lasciamo lontani da noi questi ultimi, che possano eglino stentare d'inedia per sterilità di mestiere. E parlando solamente dei primi notiamo, com'era già cognito agli antichi quel costume di commettere ad altri che alle nutrici la cura dei bamboli. Terenzio perciò nei suoi Adelfi (1) introduce a parlare un servo chiamato Siro, il quale lagnasi perchè il suo padroncino gli avea messo le mani addosso, non avendo, dic'egli, ribrezzo veruno di così maltrattare chi allorquando egli era picciolino le tante volte lo si recò amorosamente nelle braccia. Nei libri sacri del pari noi troviamo Noemi, la quale dopo il primo frutto delle ben agurate nozze della nuora sua Ruth con quell'onestissimo uomo di Booz, pose nel suo seno il bambino Obed avo del re Davide, e suppliva gli offici, così dice la storia, suppliva gli offici di nutrice e di portatrice (1).

<sup>(1)</sup> Act. IV, sc. 2, v. 24.
(1) Susceptumque Noemi puerum posuit in sinu suo, et nutricis ac gerulae fungebatur officio, Ruth. cap. ult.

Da questo bajulare adunque dei fanciulli presero a più giusta ragione in alcune lingue moderne il loro nome le balie, alle quali più che ad altri pesa quell'incarico. Un altro passo, e divento bajulo il maestro o institutore o pedagogo degli adolescenti, il quale è come la loro balia spirituale. E in questo significato la parola bajulus era parola di grande onore, per indicare quelle persone alle quali si commetteva l'educazione dei giovani principi (1). Un altro passo più in là, e col nome di bajuli furono distinti i tutori, come colle parole di bajlia e di balia venne significata l'autorità loro e la sollecitudine che doveano prendersi delle cose dei pupilli; i quali due vocaboli sono perciò in tale senso frequentissimi nelle scritture dei tempi barbari. Dalla tutela di un patrimonio privato al governo di pubblici negozi il passo era quasi già fatto, poichè non altro più saggio e più bel vocabolo potea immaginarsi per significare le cure e i pensieri di un governante, come il vocabolo con cui era indicato quel domestico officio che dopo il paterno è il più utile degli offici. Dunque balia significò a poco a poco podestà, autorità, comando; e Balio fu chiamato chi amministrava la giustizia a vece degli antichi conti che esercitavano in prima per sè stessi tale dovere. Il nome infine di Balio fu nome di dignità, della quale anche in tempi recenti

<sup>(1)</sup> V. nel Ducange i varj significati di tal parola.

restò un vestigio in qualche ordine cavalleresco. E così due cose vengono ad apparire manifeste. Primo, che la balia e la balia sono ambedue nate nel letto del bajulus, e che alla prima appartengono tutte le ragioni di primogenitura. Secondo, che questo bajulus capo di sì variata e copiosa progenie, è proprio un patriarca, cui nissun altro dei patriarchi del vocabolario può essere paragonato; perchè da nissun altro sono nati tanti vocaboli che come quelli testè notati abbiano così stretta e continuata correlazione con gli uomini. Quando un uomo in fatto trovasi allattato, sostenuto, educato, curato, comandato e sotterrato, ha già fatto quanto comunemente suol farsi dagli uomini in questo mondo. E pure a tanti e sì diversi uffizi supplisce per sè solo e con robustezza e vigoria proprio da facchino questo verbo di bajulare, il quale appiccatosi tenacemente alla nostra esistenza ne riceve in mano tostochè nati, per non abbandonarci mai più fuorchè nel sepolcro (finisce di leggere). Tè questa carta, o sorella, e tientela cara, poiche ha operato in me un miracolo. Fra tante mie glorie non mai mi era venuto nell'animo di volgere lo sguardo indietro a ricercare i miei antenati. Ora veggo che a gran mio torto io faceva teco la grave, e che quel mio i accentato, che io stimava simbolo di stirpe patrizia, non mi franca dagli obbrobri che gli etimologisti hanno versato sulla mia nascita.

B. Non contristarti per questo o cara sorella, che anche in altri casi ho veduto farsi di simili scoperte, senza che perciò se ne mostrasse un grande scalpore. E se io punto non erro, forse quel tuo ì accentato è della natura stessa di quei certi De che trovansi appiccati ad alcuni cognomi: perchè tu credevi che per mezzo di quell'ì si potesse dimenticare il nostro antico facchino, come lusingansi alcuni di potere snaturare coll'ajuto del De le vecchie appellazioni dei loro casati.

Bal. Hai detto una cosa a propositissimo e che mi va proprio a sangue. Vieni a me, o sorella. La destra non voglio toccartela per ragioni a me note; ma i nostri cuori si toccano, e in prova io voglio adesso su quella boccuzza vermiglia stamparti un bacio (la bacia).

B. Ed io te lo contraccambio con tutta l'anima (la ribacia); e vado prestamente in là perchè sento il bambino che vagisce, a fare un altro dialogo. Tu intanto medita un tantino sulle cose di fresco apparate; e considera che la sorte di molte parole a più sensi è, come appunto mi diceva quel dottissimo mio debitore, una sorte simile a quella della giornea del Piovano Arlotto, la quale gli serviva al medesimo tempo per zimarra, per dalmatica, per piviale, e per coperta da letto.

## Barone.

Quel grande e splendido ingegno di Vincenzo

Monti nelle note da lui apposte alla sugosa e quasi originale sua traduzione delle satire di Persio, parlando della voce di Barone da questo poeta adoperata in senso di scerpellone e di sciocco (1) scriveva, che la storia di questo vocabolo, prima un balordo, poscia un birbone e poi un signore darà nell'occhio a più d'uno. E a me certamente che sono entrato per mia buona o malvagia fortuna entro a questo leccetto dovea dar nell'occhio tale variata fortuna e vado perciò a fare un breve commento sopra questi tre atti dirò così della commedia baro nale, tanto bene distinti da quel sommo.

Primo. Sciocchezza. Cicerone in più luogli volendo dire melenso e stolido disse barone Così nella disputa contro alla dottrina di Epicuro, (2) combattendo alcuni argomenti a fa vore della voluttà, e ragionando di alcune pa role sonanti e grandiose ch'erano sempre nelli bocca degli stoici, e degli epicurei scriveva iro nicamente: « allorchè dici queste cose noi ba roni certamente ne restiamo stupefatti. » Coi nella lettera (3) nella quale descrisse una cen alquanto libera in cui egli era intervenuto co la bella liberta Citeride, benchè senza dann dei gravi suoi costumi, rammentando la rispo sta festevole fatta dall'amico cui egli scriveva chi l'avea interrogato di filosofia, diceva: « qui

<sup>(1)</sup> Sat. V, v. 138.

<sup>(</sup>a) De finib. lib. II, cap. 23.

<sup>(3)</sup> Famil. IX, ult.

» barone s'avea forse posto in mente che tu » gli chiedessi se il cielo era un solo o se fos-» sero molti. » Più energicamente Persio testè citato, mettendo in iscena un uomo timoroso degli Dei, che astenevasi per ciò dal barattare, ingannare, e giurare così scriveva: Giove l'udrà! o barone (cioè gnoccolone)!

Col dito leccherai la raschiatura
Del rigustato salarin, se vuoli
Viver di Giove nella pia paura. (1)

Nel qual luogo Gornuto, il celebre amico e maestro di Persio notava, come nella lingua dei Galli baroni erano detti i servi dei soldati, cioè i bagaglioni, stimati allora per uomini di

grossissima pasta.

Secondo. Birboneria. În questo senso gl'Îtaliani ritennero tale quale il latino nome di Baro, ed appellarono bari e barri i barattieri e i furfatori: ed allungandolo quindi in barone, per significare specialmente colui che va mendicando e vagabondando, ne formarono il verbo baro-

<sup>(</sup>i) Traduz. del Monti. Non è da dissimulare in questo luogo, che pressochè in tutti i tratti degli antichi scrittori latini, nei quali incontrasi la voce barones, suscitaronsi fra i glossatori e critici dificolti di varianti lezioni; benchè alcuni dei più gravi fra essi tengao per la lezione corrente: la quale a mio credere può confermani con l'argomento tratto dalla diversità degli autori e dei luoghi, non essendo da presumere che l'errore dei codici diversi sia suto uniforme, e che il caso abbia sempre prodotto un vocabolo purio, il quale, pel contesto delle altre parole cui s'accoppiava, potesse nondimeno accomodarsi a significare la medesima cosa.

Manno Tom. I.

nare ad uso di coloro che sordidamente si procacciano il vitto da uscio a uscio.

Terzo. Signoria. Questa signoria dei baroni si estese a quasi tutte le classi dei grandi, come erasi allargata per quasi tutte le categorie dei malvagi la preceduta infamia di quel vocabolo. Si dissero dunque baroni i signori di feudi; ed in questo senso raccontava il Boccaccio, (1) che il giovane Fiorentino Alessandro lasciato in Inghilterra dai figliuoli di messer Tedaldo degli Umberti per usureggiarvi a loro conto, s' era messo in prestare ai baroni sopra castella ed altre loro entrate, le quali di gran vantaggio bene gli rispondeano. Si dissero pure baroni i capitani delle armate; e in tale significato l'astuto Vafrino infingendosi presso ad Armida per iscoprire gli occulti disegni dell'oste pagana, diceva:

Vorrei d'alcuna bella esser campione; E troncar pensarei col ferro mio Il capo di Rinaldo o di Buglione: Chiedila pure a me se n'hai desio La testa d'alcun barbaro barone. (2)

Baroni del pari furono detti i capitani delle famiglie, cioè i mariti; e perciò nel vecchio suo linguaggio il nostro Guido Guinicelli volendo dar rimproccio a quella scapestratella della regina Elena scriveva: « Ma te, Elena, bellis» sima delle femine, quale spirito rapio che in

<sup>(1)</sup> Nov. 3, gior. 2. (2) Gerusal. XIX, 78.

" assenza del tuo barone abbandonassi li tuoi " palagi per così leggieri ridicimenti? " (1) Baroni si chiamarono egualmente i cortigiani e i magnati; e in questa guisa è frequentissimo nelle storie nostre più antiche e nelle novelle italiane il nome collettivo di baronia. Che più? I Santi medesimi del paradiso si vollero onorati con quel titolo; e il famoso frate Cipolla del Decamerone (2) ricordava declamando ai suoi uditori, come loro usanza si era di mandare ogni anno ai poveri del barone messer santo Antonio del loro grano e delle loro biade, chi poco e chi assai secondo il podere e la divozione di ciascheduno. Anzi nel linguaggio spagnuolo talmente ebbe ad estendersi quel nome, che Varon e maschio vennero a significare la medesima cosa.

Pensa dopo ciò o lettore quanti bei serviti si sarebbero potuti cavare da questo abbondevole argomento della fortuna delle parole, specialmente negli articoli della natura di questo
che ora termina, se fosse l'argomento caduto
in mani migliori delle mie: che per me non
avendo io saputo aggiugnervi cose migliori, mi
conviene di valicare a dir d'altro.

Bolla.

Questa voce è diventata giustamente vene-

<sup>(1)</sup> V. vocab. della Crusca.

<sup>(2)</sup> Giorn. 6, nov. 10.

randa da che fu usata pei diplomi dei Sovrani e dei Pontefici. Il modo con cui pervenne da umilissima significazione a così alta importanza merita di esser riferito.

Bulla, com' è notissimo, era presso ai Latini una gallozzola o un tumore d'acqua o di altro liquore gorgogliante, così detto dal bollire o rigonfiarsi del medesimo umore. In questo significato dura anche oggidì tal voce in Italia, ed appelliamo perciò bolle non solo i sonagli dell'acqua che piove o del liquore che bolle, ma anche le vescichette della pelle, che se innocenti sono chiamate bolle acquajole. Dalla similitudine di tali bollicine o globetti con la cima ritonda dei chiovi che i Romani soleano per ornamento infiggere nelle porte, od appiccare alle cinture ed ai pendagli, si dissero da essi bolle indorate quelle che noi ora appelliamo borchie. Particolarmente su così nominata la bolla d'oro che i fanciulli di famiglia ingenua e ricca portavano appesa al collo, e che essi donavano ai lari domestici, allorchè nel vestire la toga virile deponevano la pretesta; nella maniera stessa che le fanciulle deponevano a piè della statua di Venere i loro fantoccini. Costume questo introdotto, come riferiscesi da Plinio, (1) nel tempo di Tarquinio il vecchio per onorare il suo figliuolo, il quale abbigliato ancora della pretesta avea ucciso un nimico. E costume che diede luogo a proverbiare gli uomini adulti che

<sup>(1)</sup> Fist, nat. lib. XXXIII, cap. 1.

hanno come suol dirsi il cervello sopra la berretta, oppure giovaneggiano fuori di tempo, ai
quali potea dirsi come Giovenale a Calvino:

« O vecchio degnissimo della borchia fanciul
» lesca, e non sai tu quante sieno le delizie e

» le veneri che s'incontrano nella pecunia al
» trui?

Nei tempi mezzani generalmente appellavansi bolle gli ornamenti tutti di forma ritonda e di ricco metallo che portavansi dalle femine e dai cavalli. Si adoperò ancora questo nome a significare nello stesso tempo il sigillo col quale contrassegnavansi od autenticavansi le carte pubbliche od importanti, e ciò avvenne per quanto scrisse il Mabillon (1) nei tempi di Lodovico II re di Francia, prima del quale era ancora in uso per tali sigilli la parola anello; avendo durato dappoi quel nome di bolla fino all'età di Ottone I imperatore, in cui vedesi usato spesse fiate il vocabolo di sigillo. Bolla quindi si appellò non solo l'instromento del sigillo, ma il sigillo stesso ossia l'impronta che pendeva dalle carte. Ed infine la carta ossia il diploma medesimo ch' era munito di tal bolla ebbe eguale denominazione. Nel qual senso è famosa uella storia del basso impero la bolla aurea, e sono a tutti conosciute le bolle della dataria apostolica.

Questo vocabolo però, che andò sempre come abbiamo veduto per un arco ascendente ad acqui-

<sup>(1)</sup> V. Ducange in tal vocab.

stare importanza e dignità, fermossi talvolta a mezza via, e lasciò di sè tracce tali che lo dimostrano impiegato in servigi di minor conto od anche applicato ad atti inumani. Memorie di minor fortuna sono le bullette, ossiano polizzette che servono per contrassegno di licenza onde passare le mercatanzie, o per inscrivervi i nomi da estrarre a sorte; e le altre bullette che danno il nome ad una maniera speciale di chiodi a gran cappello discendenti da chiodi romani sopra mentovati. Memoria d'inumanità trovasi nel verbo bollare, il quale si fe' del pari servire a contrassegnare le carte, ed a marchiare con ferro rovente i rei di gravi misfatti.

Tanto è vero che anche nella più splendida fortuna, allorchè trattasi come di persone così di parole che i Francesi chiamerebbero perve-

nute, manent vestigia ruris.

### Cancelliere.

Figurati o lettore che un virtuoso da corda cioè uno di coloro che danzano sulla corda tesa, o se vuoi anche uno di quelli che fanno saltare la loro virtù in sugli assi della scena, sia per essere nello scadere di sua fortuna destinato a custodire il luogo di gravissima assemblea, di un parlamento per esempio; e che questo virtuoso un qualche giorno perdendo il cervello come avea perduto la fortuna, e sentendo ridestarglisi nelle gambe la sopita elasticità, spicchi un salto netto netto che passando su per

le teste dei consiglieri lo meni direttamente a piombare nel bel mezzo della seggiola del presidente di quella raunata; figurati questo o lettore, io diceva, e se ti parrà strana l'immaginazione, leggi quest'articolo, acciò la trovi avverata nel salto nè più nè meno lungo, nè più nè meno alto, che i cancellieri antichi hanno spiccato per diventare quello che sono i cancellieri moderni.

Già senza che io tel dica sai bene che i cancelli antichi erano come quelli dei giorni nostri, imposte cioè di porta o finestra fatte in modo che le parti lascino fra l'una e l'altra eguali intervalli di luce. La modestia però dei padri non sempre passa nel cuore dei figliuoli, e contro al precetto d'Orazio la colomba ha qui generato l'aquila: perchè i cancelli sono rimasi quello ch' erano in origine contenti delle loro verghe di ferro o dei loro panconi di legno, e tutt'al più presero un nome spirituale, allorchè un marito di bella e vispa moglie s'avvisò per la prima volta di ecclissare le finestre e gli occhi di madonna con quegli ingraticolati che volgarmente diconsi gelosie; e per l'opposto i cancellieri, quantunque con tutte le undici lettere del loro nome ti dicano essi chiaramente donde vennero, non che fermarsi alle verghe e ai panconi presso a cui nacquero, si posero ardentemente in movimento, e mai non ebbero posa infino a quando non toccarono la cima degli onoria ai quali poteano pervenire.

Soleano i Romani chiudere con cancelli fra

gli altri pubblici luoghi i tribunali, le scene, il circo. Dei cancelli del circo ci lasciò Ovidio un vaghissimo ricordo, allorchè recatosi egli presso all'amica spettatrice della corsa dei cavalli, acciò ambidue pascessero gli occhi, quella nello spettacolo, e il poeta nel viso dell'amata, le fe' tra le prime porre il piede nei cancelli, perchè meglio potesse di colà godere del trionfo dell' auriga onorato dai suoi voti. (1) Al tempo dell'impero cominciò a parlarsi dei cancelli della camera imperiale, ed eccoti lì pronto tostamente un cancellario, cioè un portinajo cui era commesso di starsene immobile in quel posto per dischiudere e serrare il cancello nelle udienze. I tribunali continuarono anche in quell'età ad esser chiusi con cancelli; e così un cancelliere trovossi preposto alla guardia di essi, il quale introducesse presso a giudici i litiganti, ed eseguisse nelle occorrenze quanto dagli stessi giudici gli veniva commesso. La stella migliore per la fortuna degli uomini è la stella che gli pone accanto e in giornaliera correlazione coi, grandi; poiche dove anche l'officio da essi prestato sia basso e di niun conto, pure l'incontrarsi quotidiano di quei quattr'occhi ingenera a poco a poco un non so che di dimestichezza e qualche volta di affezione che conduce a miglior ventura. I cancellieri seppero metter ad effetto questa massima; e cominciarono a passare dalla guardia del cancello a dar ajuto ai

<sup>(1)</sup> Amor III, a.

giudici nello scrivere. Trovansi perciò nelle leggi Longobardiche e nei capitolari di Carlo M. (1) confusi con gli scrivani; e prima anche di quei tempi veggonsi constituiti in dignità maggiore che gli scrivani, ed investiti di quell'officio che noi ora diciamo di segretario; il quale esercitato da essi presso agli antichi re Francesi, li innalzò dappoi al titolo di grandi o sommi can-

cellieri e custodi dei regi sigilli.

Fatta fortuna una volta, non mancano di scoprirsi per parenti tutti coloro che prima non t'avrebbero guardato mai diritto in viso. Così avviene anche alle parole. Onorata una di esse, quantunque l'onore siale piovuto in grembo per cieco accidente, eccoti i vocaboli a gran torma che traggono da ogni banda a scambiare con la voce fortunata l'antico loro nome. Non v'ha meraviglia perciò che dappoichè un cancelliere, tolta la destra dal saliscendo di un uscio potè posarla sui sigilli di un imperatore o d'un re, sieno stati distinti con egual titolo i cancellieri della Chiesa Romana, delle chiese cattedrali, dei monasteri e-delle università degli studi; e che il nome di cancelleria siasi usato per denotare (specialmente in Inghilterra) il supremo tribunale del regno. Onde ne addivenne con fortuna veramente singolare, che estinti quasi totalmente i nobilissimi nomi di pretore e di pretorio, il nome della porta sia stato quello che potè tutta capire in sè e rappresentare la

<sup>(1)</sup> V. Ducange in verb. Cancellarius.

dignità delle persone che rendono e delle aule

in cui rendesi la pubblica ragione.

Per appendice a quest'articolo soggiungo che i cancellieri a stento riconoscerebbero oggidi uno strettissimo loro parente nell'oscuro benchè utilissimo verbo cancellare.

Questo nome gli venne dal cassar che ti fa le scritture per mezzo di tratti di penna, i quali hanno qualche somiglianza coi cancelli per le linee che s' intersecano a foggia quasi di grate. Uno scrittore di sermoni troverebbe qui un Perù di epigrammi per ispiegare, come sarebbe l'ottima delle riconciliazioni fraterne l'alleanza fra queste due voci; e il giuoco di parole che i cancellieri cancellassero qualche volta gli verrebbe alla punta della penna senza molto pensarvi. Ma io non scrivo nè sermoni, nè epigrammi; e le parole sono in questo novello mio studio una cosa per me troppo importante, perchè io possa permettermi di scherzare con esse.

#### Casa.

Un venti volte t'avran detto o lettore, vieni a desinare in casa Tizio o Sempronio, e un diciannove volte per lo meno tu avrai risposto, vengo. Un antico Romano, al quale fosse stata proposta con tali parole una cena, avrebbe detto, tengo altro da fare, o tu ti burli di me. La ragione della differenza sta nel che la casa dei Latini significava tugurio, capanna, e ciò che dicesi casuccia, nei quali luoghi per l'ordinanario si cenava assai magramente; e noi così nominiamo qualunque edifizio da abitare; e perciò anche i più sontuosi e splendidi palagi, dove comunemente si desina bene.

# Contestabile, Maresciallo.

La parola storpiata di Contestabile è formata dall'antico comes stabuli (conte ossia presetto della stalla); che così chiamavasi nella corte degl' imperadori romani colui ch'era proposto al governo dei cavalli del principe, detto anche nelle leggi del Codice Teodosiano (1) tribuno della stalla. I re Goti in Ispagna ebbero i loro conti della stalla. La stessa dignità fu dai re Francesi stabilita nella loro corte; e il dottissimo nostro Muratori ha chiarito, (2) che anche nel palazzo dei duchi Longobardi principi di Benevento era constituito un comes stabuli. Questo vocabolo adunque se qui è registrato, non lo è come d'origine ignobile, poichè infino da principio vedesi innalzato a significare un uffizio di dignità; ma perchè essendosi poscia trasserito a denotare il comando superiore degli eserciti, allorchè o da Filippo Augusto, o com'è più probabile da altri re Franchi prima di lui fu commesso ai Contestabili quel supremo generalato, fece questa parola un passaggio tale nel rispetto della diversa condizione e diversa

(a) Antiq. ital. dissert. IV.

<sup>(1)</sup> Leg. unic. c. Theod. de comit. et. trib.

importanza degli antichi e dei moderni obblighi del Contestabile, che può bene la sua fortuna essere paragonata alle tante altre in questo ca-

pitolo notate.

Come i contestabili, i marescialli inferiori ad essi di un grado passarono dal governo dei cavalli al comando dei cavalieri e dei fanti. Le voci germaniche march o marach significanti cavallo, e schalch che vuol dire potente o maestro, dicono abbastanza che il nome di maresciallo da esse composto è nome per sè stesso ridotto ad uffizj riguardanti il reggimento delle stalle: nome perciò che per l'origine e per la consonanza può esser posto rimpetto (come fece il Muratori) a quello di maniscalco ossia di colui che medica e ferra i cavalli. Questa dignità diventò dignità suprema militare dopo l'abolizione degli antichi contestabili; ed anche quando questi loro soprastavano, aveano i marescialli l'onore di comandare nella prima fronte dell'esercito, e di presiedere nei duelli per sì lungo tempo sostenuti dall'antica e dalla moderna barbarie. Diventò in somma così importante in Francia tale uffizio, che i re stimarono necessario di far rinunziare i marescialli a qualunque pretensione di successione ereditaria in tal carica. Per la qual cosa in una carta del secolo XIII serbatici dal Martene (1) Giovanni maresciallo di Luigi VIII di Francia promette nel suo giuramento due cose, che non terrà per sè i ca-

<sup>(1)</sup> Amplies. collect. tom. I, col. 1175, charta anni 1223.

valli, i palafreni e i ronzini commessi dal sovrano al suo governo, e che non reclamerà per sè o pei suoi eredi l'uffizio come ereditario.

Abbiamo così anche in questi vocaboli due esempi di quelle tantissime parole che non hanno in corpo quello che hanno nella lingua loro, o almeno nell'orecchio altrui.

#### Rinculare.

" Dee oltre a ciò ciascun géntiluomo fuggir » di dire le parole meno che oneste. E l'one-» stà dei vocaboli consiste o nel suono e nella " voce loro, o nel loro significato, conciosia-» cosachè alcuni nomi vengano a dire cosa one-» sta, e nondimeno si sente risonare nella voce » istessa alcuna disonestà, siccome rinculare; " la qual parola ciò nonostante si usa tuttodi n da ciascuno; ma se alcuno o uomo o femina » dicesse per simil modo e a quel medesimo " ragguaglio il farsi innanzi, che si dice il farsi » indietro, allora apparirebbe la disonestà di » cotal parola; ma il nostro gusto per la usanza » sente quasi il vino di questa voce, e non la » mussa. » Così monsignor della Casa nel suo Galateo. (1) Io però trovo sempre ben faldellato della sua mussa questo vocabolo, perchè m'attentassi di collocarlo in nobile scrittura. La qual cosa nondimeno non impedisce che da molti ciò si faccia, e che un'imagine, la quale

<sup>(1)</sup> Cap. 3.

passa e non si ferma mai negli spiriti gentili, sia adoperata comunemente senza sospetto di indecente significazione. I Francesi più frequentemente, e perciò con più buona fede della nostra, usano anche nelle cose più gravi quel vocabolo; e ciò che merita speciale osservazione, lo usano dove per mancanza di chi possa veramente trarsi indietro nella maniera significata letteralmente dalla parola, la figura dovrebbe provocare non solamente il senso solito di schifiltà, ma quello straordinario eziandio del riso. Lodano in fatto i Francesi senza punto badarvi in istile da panegirico un Sovrano qui a reculé les frontières de son état, ( e qui non voglio sottilizzare sulla possibilità di metter d'accordo il reculer e la frontière che almeno a prima giunta sembrano essere tanto amici quanto lo sono il Zenith e il Nadir). Lodano del pari i Francesi uno scrittore che indagando qualche oscura origine, come faccio io talvolta in questo libro, est remonté jusque à l'antiquité la plus reculée; e lodano, benchè non più tollerata sulle scene, quella vivissima descrizione del mostro marino cagione della morte d'Ippolito nella celebre Fedra di Racine, nella quale

## Le flot qui l'apporta recule épouvanté.

Questo vocabolo pertanto venuto senza merito suo veruno agli onori dello stile grave e posato, dove fosse stato in uso ai tempi di Cicerone, gli sarel be caduto molto in acconcio per

arvi una qualche glossa festiva in quella allegra e dotta sua epistola a Lucio Papirio Peto, (1)
nella quale commenta egli la dottrina degli Stoici,
che sosteneano nissuna parola essere turpe od
oscena, da che non lo erano le cose rappresentate dai vocaboli sempre quando esprimevansi con un po' d'artifizio e di contegno, e
non poteano esserlo i vocaboli, che maggior
reità non aveano certamente delle cose da essi
indicate, e dimostrate nell'altra parte dell'argomento innocenti. Io però finirò questo articolo come finì Cicerone la sua epistola dicendo:
Io serbo e serberò, poichè così ho fatto sempre,
la verecondia di Platone.

#### Servo.

Conchiudiamo questo capitolo delle parole nobilitate con un vocabolo che renda testimonianza di quell'aumento di civiltà e di quel trionfo dei sentimenti d'umanità, che già altra volta dicemmo essere dovuto principalmente alla propagazione ed alla possanza dei precetti evangeici. Nissuno ignora come fosse triste o contraria ai dettami della natura la condizione degli antichi servi. Il servo non differenziavasi dal cavallo e dal hue se non in quanto avea dentro di sè la coscienza della dignità umana conculcata. Pure questo nome, nato per così dire sotto gli auspiej di un sentimento di umanità ( poi-

<sup>(1)</sup> Ad famil. IX, 22.

chè servi si dissero la prima volta coloro che presi in guerra serbavansi vivi) ebbe in progresso una fortuna migliore, tal che oggidi si può essere servo, e non perciò senza onore e senza ragioni civili. Un breve cenno di questo miglioramento nella condizione degli antichi servi, per cui la parola diventò in qualche incontro nobile, e sempre innocente, non sarà forse fuori

di proposito in questo luogo.

La Religione Cristiana ha, come ho detto, operato nella massima parte questa mutazione. La vita degli schiavi era anticamente nelle mani e nel liberissimo arbitrio dei padroni. L'ultimo sforzo d'umanità che siasi fatto dagli Imperadori idolatri fu quello di punire l'uccisione del servo proprio senza causa nel modo medesimo con cui sarebbesi gastigata l'uccisione del servo altrui; e il giureconsulto Cajo (1) riferendo a tal uopo la costituzione di Antonino, ne parla quasi con un'enfasi di compiacimento, scrivendo, che ai suoi tempi i sudditi del Romano impero in grazia a quella costituzione erano governati di versamente dall'antica età. La prima legge che riconobbe nei servi la qualità indelebile d'uomini ebbe per autore il primo Imperatore Cristiano Costantino, il quale dichiarò reo d'omicidio l'uccisore volontario di un suo servo. (2)

Vennero quindi in ajuto delle leggi regie li minacce di scomunica e di penitenza canonica

(2) Theod. lib. IX. tit. 12.

<sup>(1)</sup> Leg. 1, § 2, dig. de his qui sui vel al. jur.

fatte dai concili contro a coloro che uccidessero gli schiavi. Durò nondimeno come ne' tempi dei Romani così anche in quelli dei barbari, sebbene in più temperata condizione, la servitù; e i servi continuarono ad essere porzione del patrimonio non solo di privati, ma di principi e di chiese, e ad essere perciò comprati e venduti insieme con le altre masserizie. Durarono le più severe cautele contro ai matrimoni fra i liberi ed i servi. Durò l' inumana legge del trasfondersi la schiavitù dai genitori nei figliuoli.

Venne dappoi, per quanto appartiene all'Italia, a decadere l'uso degli antichi servi per ragioni che possono dirsi di economia, di politica e di religione. Partitasi l' Italia dopo il 1100 in tante piccole repubbliche, e partitesi l' una dall'altra le repubbliche per ostilità sempre rinascenti, mancò la facilità che aveasi nella vastità dell'impero Romano e del regno Longobardico di recuperare gli schiavi fuggitivi. L'impunità pertanto della fuga dei servi distolse i padroni dall'accrescerne il numero. Venne anche a favoreggiare la causa de servi la frequenza istessa di quelle guerre. I Romani, i Longobardi e i Franchi, fosse spregio degli schiavi, fosse giusto sospetto di non lasciarsi addimesticare con le armi, non li ammettevano nei ranghi della milizia; e alloraquando per necessità estrema dovettero i primi valersene, come nelle guerre puniche, li rendettero in prima alla libertà. Ma nelle guerre italiane, avendosi difetto di soldati, fu mestieri d'ingrossar fre-MANNO Tom. I.

quentemente le schiere con gli schiavi, e di concedere così ad essi la libertà, affarché potessero essere animati a difendere la patria acquistando più sovente quella ingenuità, che secondo l'espressione di Giustiniano (1) era stato loro permesso

di rapire per mezzo della milizia.

Compiè in fine la religione l'opera santa da essa incominciata, sia coll'inspirare sentimenti di umanità e di generosità a coloro che manomettevano i servi avanti ai Vescovi ed al Clero pro mercede, ossia remedio delle anime loro; sia col lodare il pio costume introdottosi di lasciare nei testamenti la libertà ai propri servi; sia nel conseguire che i figliuoli dei servi, i quali iniziavansi agli ordini sagri, fossero tosto manomessi anche con dispensa delle obbligazioni di liberto.

Cominciò pertanto per l'unione di queste ragioni a diventar rara in Italia la servitù nel secolo XII e XIII; e svani affatto nel secolo seguente. (2) E la parola stessa di servitù che per lo innanzi indicava una sommessione senza misura all'altrui dominio, prese perciò in tutte quelle mutazioni un colore più lieto; e si chiamò servizio dominicale e feudale la più onorata milizia di quel tempo; e servizio di chiesa il sagro ministero; e il titolo di servo dei servi assunto dai Romani Pontefici fu titolo di virtuosa umiltà; e non quale sarebbe stato in altri tempi

<sup>(1)</sup> Nov. 81, cap. 1, leg. 6 e 7 Cod. qui milit. poss. (2) V. Murat. Antiq. ital. dissert. XIV.

Ţ

titolo di abbjezione. E come i servi si ridussero ad essere i famigli e i domestici nostri (parole queste umanissime che ricordano la famiglia e la casa, domus) così anche i servigi significarono non più un atto di rigoroso debito, ma un benefizio, un commodo, un prò; e noi chiediamo giornalmente agli amici e superiori nostri un qualche servigio, o lo rendiamo ad essi.

Congediamoci dunque da questa parola di servo facendole buon viso, e consoliamoci per questo ricordo di umanità e di pietà delle impressioni lasciatene da tante e tante altre parole, che ne rammentarono solamente la vanità, l'inconsideratezza e la sciocchezza degli uomini.

## CAP. II.

# Parole nobili degenerate.

Nel giungere qui a mezzo cammino del mio viaggio etimologico, io mi volgo con lena affannata a guatare lo spazio già trascorso, pensando non così a me, come a te o mio caro lettore. Gli autori che badano solamente a sè hanno, è vero, il vantaggio che i volumi da essi pubblicati rimangono con le loro pagine ben assettate l'una sopra dell'altra, e difese anche dagli insulti dell'aria esterna per mezzo della piegatura dei fogli che rispettasi inviolata d'ambidue i lati. Rimangono è vero quei loro fogli lucenti e candidi senza sgorbi, senza piegature ne' canti, non gualciti, non strofinati e fedelissimi alle prime

144 loro nozze, cioè alla prima coperta posta loro indosso dalla quale giammai non si disgiunsero. Ma se deggio dirti il mio pensiero, tanta venustà nel libro, tanto rispetto ad esso, tanta fedeltà di lui non m'accomoda gran fatto; ed io amo meglio che le mie etimologie squadernate, sventrate, e mancanti anche, se si vuole, di frontispizio (sebbene con danno della gloria del mio nome) giacciano sui muricciuoli ad esservi maneggiate e rimaneggiate dalle mani le più unte, e talvolta ad essere in un improvviso infuriar di vento rapite tumultuosamente da un buffo d'aria e disperse, miserando spettacolo! per la contrada, anzi che saperle gelosamente custodite sotto ai cristalli i più lucidi delle baccheche dei libraj.

Dovendo dunque come diceva pensare a te, io ragionava così in quel mio esame di coscienza. Io avrei dovuto è vero scrivere meglio o cose migliori: ma il lettore prudente non vorrà egli tener qualche conto di non averle io dette peggiori? Una rivista ai tanti miei onorandi predecessori: e se parrà al lettore che il loro arabo e caldeo ed ebraico e siriaco e greco e teutonico contenga maggior dose di principi soporiferi che il mio poco latino; se parrà che lo sforzo inutile di una etimologia tutta strambellata quantunque peregrina, non vale la facile, ma piana, ma scorrevole derivazione delle parole di più nota vena; che la pretensione di tutto spiegare non è mai così fortunata come la cautela di dire una parte di quello solo che

.1

ı

può essere spiegato; che infine a qualche cosa può giovare nel cattivare l'attenzione dei leggittori l'avere sostituito alle formole dei vocabolari lo stile di un ragionamento continuato, a parole slegate parole unite fra esse da qualche correlazione per lo innanzi non immaginata, a discussioni grammaticali, considerazioni di filosofia, forse che il leggitore dirà: non è poi così tristo il libro come promettevanlo gli studi passati di un autore, comparso la prima volta nell'arringo delle lettere con la giornea di antiquario. Diamolo dunque a leggere alla moglie, alla sorella o alla cugina: e così fra tante mogli, tante sorelle e tante cugine che sonovi in Italia forse capiterà il volume post tot discrimina rerum nelle mani di quella leggitrice (1) anonima,

<sup>(</sup>r) Più volte ho usato, e qualche altra fiata userò in questa scrittura la parola di leggitrice, che so bene non trovarsi registrata nel vocabolario della Crusca. Dovrei pertanto qui nel consessare tal cosa picchiarmi almeno due volte il petto e dir mea culpa; ma non lo faccio perchè la maxima culpa è di coloro che avendo il diritto di provvedere alle necessità della lingua, lasciarono il genere umano privo d'un vocabolo che indicasse come la parte la più gentile della sua metà, la più bella sa volger gli occhi sopra una carta scritta e leggerla. E in questo certamente meno che in qualunque altro rispetto era da consultare la favella del 300. Dovea solamente consultarsi l'analogia delle parole similmente formate, per la quale se le donne per esempio che discacciano e che disgustano (benchè assai più rare delle donne che leggono) si chiamano legittimamente discacciatrici e disgustatrici, ed hanno così la loro nicchia nel vocabolario, anche quelle che passano meglio il loro tempo leggendo deggiono avere del pari il loro nome verbale feminino. Doves consultarsi l'esempio delle altre lingue, come del francese lectrice. Dovea soprattutto consultarsi il bisogno che si ha di esprimere una cosa, la quale quanto era rara nell'età di Cacciaguida e di Dante, altrettanto è comune e necessaria ai giorni nostri.

la cui imagine ha parecchie volte ravvivato il mio discorso. Nè stare o lettore, a pensare come una persona non conosciuta possa operare nello spirito di un autore queste impressioni: poichè molté altre cose maggiori di un libro fannosi per chi non si sa chi sia; e se i pittori hanno la bella ideale, perchè non potranno gli scrittori avere la dotta ideale? E se Enea per esempio in luogo d'intraprendere una guerra punica per la Regina di Cartagine da lui così bene conosciuta, volle fare una guerra italiana per la figlia di Latino che non potè mai vedere in viso in tutto il corso dell' Eneide, perchè non potrò io fare questa innocente guerra agli spropositi delle parole invocando la mia anonima, che novella Beatrice, mi guidi da sfera in isfera cioè da ciancia in ciancia infino al Paradiso degli autori, quale è sempre per essi il termine del volume, come lo è qualche volta pei leggitori, allorquando cioè il libro è di scarso valore?

Dammi dunque la mano o Beatrice, e la prima sfera, ossia la prima ciancia, sia propria consagrata al verbo cianciare.

## Cianciare.

Vuolsi una prova del come si possa in materie etimologiche vincere la pazienza quantunque gagliarda di chi legge? Eccola. Il Menagio ricercando i parenti di questo verbo cianciare ne presenta questo bell'albero genealogico. Da nugax nugacis ( uomo inetto, da poco ) nacquero nugacia e nugaciare. Divisi questi vocaboli in due a maniera di polipi, restarono vive le porzioni partite, e vennero ad avere nome distinto nel vocabolario delle parole imaginarie gacia, gancia e ganciare. Gancia si corruppe in cancia; cancia si accrebbe in ciancia, e nacque finalmente senza sospetto veruno di bastardume il verbo cianciare. (1)

Se tale licenza di etimologie fosse seriamente ammessa, io mi sento abile di rispondere alla maniera degli improvvisatori a qualunque quesito della scienza, e di trovare se si vuole un appicco etimologico fra bello e brutto, fra suo-

appicco etimologico fra bello e brutto, fra suocera e nuora, fra giovanetta e vecchio, fra cielo ed inferno, o se altre havvi parole fra loro più discordi; e di mostrare così a tutti nel mio saltare rapido e franco per simili scaglioni di parole arbitrariamente allungate o mozze, che non sono punto siffatte scale un duro calle a scendere o a salire, come lo erano per Dante le

scale altrui.

Il Muratori il quale nelle dottissime sue dis-

sertazioni delle antichità italiane dei secoli mezzani non perdette mai l'occasione di ricercare

<sup>(1)</sup> Egualmente curiosa e fatta con una dose pari di buona fede quasi incredibile si è la seguente derivazione del verbo ciarlare: da circulus, circulo, circulare, cirlone, e poi con l'aggiunta dell'a ciarlone. Più curiosa ancora è quest' altra di fregata derivata, ch'il crederebbe? da remo, remus, remi, remicus, remicatus, recatus, frecata, fregata. Forse anche meglio la seguente di laquais derivato (e stupitene!) da verna, vernula, vernulacus, vernulaea, vernulacajus, sacajus, laquais.

148

le origini delle parole, e dedicò specialmente una di quelle dissertazioni (1) a tale materia, suppone che il nostro cianciare venga dalla parola chance, la quale tanto nella lingua francese come nella inglese significa caso fortuito. Noi diciamo, scriv' egli, avventure, novelle, nuove, novità. Come da novelle nacque novellare, così da chance ossia ciance nacque cianciare. Null'altro era dunque in sulle prime il cianciare che un raccontare per passatempo le pubbliche avventure. Si vede per quest'analisi dell'opinione del Muratori come egli dava per cosa notoria, che il racconto delle pubbliche avventure fosse di sua natura ripieno di frascherie. Onde, s'è vera questa sua etimologia, ebbero eguale diritto gli antichi italiani a formare il verbo cianciare a significazione di baje, come l'avremmo noi a creare il verbo gazzettare a significazione di bugie. Comunque siasi, se l'opinione di quel gravissimo scrittore merita rispetto, la parola ciancia dee collocarsi fra le parole nate in civil luogo e dappoi mal parate.

### Corno.

LETTERA CIRCOLARE DELLA PAROLA CORNO A TUTTI GIL UOMINI SAGGI.

In un tempo in cui è tanto stabilito il credito del così chiamato dritto di petizione, che

<sup>(1)</sup> La trentesima terza.

basta il dare ad un sogno fatto la notte innanzi le formole di una petizione, perchè un'assemblea di quattrocento e più gravi personaggi sì stimi tenuta ad esaminare quel sogno, in prima per mezzo di speciali persone a ciò deputate e poscia in piena raunata, in tal tempo non può essere disdetto ad un onorato vocabolo, trasformato dalla malignità dei secoli barbari in simbolo d'ignominia, di far sonar alto le sue querele. Io ho perciò scelto a pubblicatore dei giusti miei richiami uno scrittore di etimologie; e l'ho eletto di proposito fra quei tali scrittori, i quali per la positura in che trovansi nel mondo non possono esser rimbeccati da un leggitore maligno, con dir loro: tu non sei giudice imparziale in questa causa. Ascoltate dunque o uomini saggi, un corno che chiede luogo per qualche istante nella vostra coscienza.

La natura non avea dato a me cosa veruna che potesse esser cagione di tanto vituperio. Quelle mie cuspidi o ricurve sieno o diritte o supine o convesse o attorcigliate o piane o noderute, o slancinsi in un solo fusto o si partiscano in rami, sono sempre imagini di bellezza, di maestà, di vigoria. La sostanza loro è la sostanza medesima delle vostre ossa o uomini saggi, di quelle ossa stimate tanto onorevoli, che si fecero più alte le piramide destinate a custodirle, che non lo sono le case fabbricate per tener al coperto tutto il rimanente del vostro corpo compresavi l'anima. (1) I vo-

<sup>(1)</sup> Il solo corno del rinoceronte sembra deggia esser eccet-

stri antenati perciò o miei saggi, impiegarono al loro servigio il corno in ogni genere di nobile

imagine.

Già non voglio parlare delle carte le più rispettabili dell' antichità, che per maggior riverenza non nomino, acciò non si profanino usate da un vocabolo posto, per così dire, alla berlina. Ma tutto il mondo sa di quante sublimi figure di magnificenza, di forza, di grandezza, di possanza abbia il mio nome fornito gli scrittori di quelle carte. Discorriamola solamente dalla lumi in giù, da quella luna cioè che non credette mai disonorati i suoi raggi della forma e dal nome mio.

Io dava la materia agli archi da saettare do gli antichi Parti. Si schivava forse perciò nelle poesie gravi di pronunziare il mio nome? No che anzi dove quel Cornelio Gallo, l'amico d'Augusto, quello al quale chi avrebbe ma negato bei versi? piangeva il tradimento dell'ingrata sua Licoride, dove dico avrebb' egli potuto descrivendo le novelle sue distrazioni, cantare che gli giovava il piegare l'arco Partico e lo sprigionare le saette Cidonie, non l'arca disse ma il corno Partico. (1)

tuato, il quale è propriamente non di sustanza ossea, ma un ri luppo indurato di peli cresciuto in sul muso di questo robusti quadrupede. I Francesi chiamano malamente bois le corna di parecchi animali, le quali non hanno cosa veruna di comune cosa le sustanze vegetali.

<sup>(1) . . . .</sup> Libet Partho torquere Cidonia cornu Spicula, tamquam haec sint nostri medicina furoris. Virg. egl. 10.

lo somministrava egual materia alle trombe serriere prima che si soffiasse entro al rame. pure non col loro nome si chiamavano semte le trombe in istile sublime, ma quasi che el nome mio fosse maggior dignità di eloquio cevansi corna. Laonde Virgilio, parlando della denne dichiarazione di guerra che faceasi dai msoli romani, allorchè distinti per la toga nirinale e pel cinto Gabino disserravano le orte di Giano, scriveva che la gioventù conntiva col grido, e che le corna di rame (note bene queste corna di rame e riconoscete che rispetto al mio nome facea anche passar sora a ciò che rigorosamente era uno spropoto) e le corna ossiano trombe di rame ( aerea mua) vi consuonavano col loro rauco stroito. (1)

Non parlo delle corna soffiate nelle orgie di acco, perchè forse colà ha avuto luogo qualhe licenza che ha incominciato a macchiare onore del mio suono. Dirò in vece che fui traportato senza riso dalla cima del capo all'estrentà del piede di alcune bestie; onde il mio iletto Virgilio potè in quella lodata e sublime la descrizione del giovane cavallo farmi sonare vidamente e gravemente, allorchè quel generoso nimale scava la terra colle zampe. (2) Potei

<sup>(1)</sup> Ereaque assensu conspirant corrue rauco.

Aeneid. VII. v. 615.

pure senza riso passare dalla fronte delle best nel naso loro o nella bocca, e corno dell'el fante fu perciò detto quel gran suo dente, corno del rinoceronte quella sua punta nasal

I fiumi, o perchè il loro mugito ricordasse miei buoi, o perchè la curvatura delle loro ri imitasse la mia forma, o perchè allorquant gonfiano ritraggono della mia possanza, ebbe anch' eglino le loro corna. Anzi un corno spe zato ad uno di essi da quell' Ercole famoso spe zatore di corna nei tempi antichi, raccolto da poi ed accarezzato non so il perchè dalle nin e ripieno di poma e di fiori odorosi, diven col nome di cornucopia il simbolo dell'abbo danza; ed è perciò egli così indispensabile ogni dipintura allegorica della prosperità dei p poli anche pei tempi correnti, che se io vole in si gravi mie lagnanze dar luogo ad uno scherz potrei allora chiamarlo con frase musicale corno obbligato.

Bastava in quei tempi per me felici ed o revoli il dir corno per intendere estremita qualunque si fosse cosa anche la più importan e la più illustre. Corna erano le punte de antenne che Enea rivolgeva verso l'Italia famoso suo viaggio. (1) Corna i sedili estre di una panca: e perciò il tribuno della ple C. Servilio Casca, che seduto in uno di tai p

Haud mora, continuo perfectis ordina votis Cornua velatarum obvertimus antennarum. Aeneid. III, v. 548.

era titubante sul partito da prendersi in una a imminente fra la plebe e i pubblicani, quetribuno, alla cui seggiola si vorrebbe dare sso tutt' altra denominazione, era secondo spressione di Tito Livio seduto sopra un no. (1) Corna erano i cacumi dei monti: na le braccia dei porti e le punte dei promtori: corna le estremità di quell'umbilico orno al quale rivolgevansi le scritture degli tichi; (2) e se si volea allora dire che un lipera già per esser condotto alla sua perfeme, al suo termine, diceasi che altro non vi incava che le corna. Corna erano le ale degli erciti, e dal ben investire o dal fraccassarsi tali corna dipendeva allora la fortuna delle zioni. Per la qual cosa la milizia fedele in parte alle antiche tradizioni mi onora anche gidi chiamando cornetta una maniera speciale i pennone di cavalleria, e cornetta colui che porta in mano, e dando il nome di opera como ai rivellini ossia alle spalle aggiunte alle rtificazioni, alle quali prestano difesa, come la resto sempre io a chi mi porta sulla cervice. Gli stessi Dei erano rappresentati con le corna sul capo. E i regnanti imitando gli Dei inrivano nei loro diademi la mia figura. E i uerrieri imitando i regnanti piantavano sul loro miero le più massicce corna ch'ei potevano, per

<sup>(1)</sup> Populus reclamare: et forte in cornu primus sedebat Casca; cui simul metus pudorque animum versabat.

Lib. XXV, cap. 3 in fin.

<sup>(2)</sup> V. sopr. pag. 50.

far da lunge conoscere ai nimici come erano di sposti a venire con esso loro ad aspro cozzo. (1)

Che se dalle corna materiali o trasportate a figurare cose materiali si vorrà trascorrere a considerare le glorie mie passate nella significazione di simboli spirituali, non v'ha fors virtù di quelle mascoline che ritraggono di magnaminità e fortezza, che non s'abbia per cos dire messo in sulla testa le mie cuspidi per comparir più rispettabile.

(1) Ecco quello che scriveva Ateneo nel suo curiosissimo libro dei Dipnosofisti ossia delle cene dei sapienti, nel lib. XII, cap. 18. dove parla dei costumi di Alessandro il Macedone. « Asserise n Efippo che Alessandro era solito indossare nella cena le sagre n vestimenta, e talvolta anche quelle di Giove Ammone, e d " mettersi in capo le coma come quel Dio. Alle volte abbiglian vasi da Pallade, ed altre da Mercurio, ponendosi in capo i n petasetto di quel Dio e in piedi i suoi calzari, e tenendo nelle n mani il caduceo; come tenea pure alla foggia d'Ercole-la clava n e portava sulle spalle la pelle di lione. Non dobbiamo dunque ma n vavigliarci se ai nostri di l'imperatore Commodo si abbigliasse n da Ercole e volesse esser tale nominato, quando veggiamo un " Alessandro alunno d' Aristotele farne akrettanto. " Plutarco nella vita di Pirro re degli Epiroti narra che questo sovrano avel sul suo elmo due corna di becco. Un simile cimiero formato di due lunghe aste di balena portava in tempi a noi più vicini Reginaldo o Rinaldo conte di Bologna nella Battaglia del ponte di Bovines, dove egli combatteva per l'imperatore Ottone contro di Filippo Augusto. Guglielmo il Bretone nel lib. XI della sua Filippide così lo descrive:

> Cornus conus agit, superasque educit in auras E costis assumta nigris quas faucis in antro Branchia balenue Britici colit incola ponti. Ut qui magnus erat magnas super addita moli Majorem faceret phantastica pompa videri.

Abbisogna forse il povero di costanza d'animo er sopportare la triste sua ventura? E bene brazio in quella bellissima sua ode all'anfora ata con lui sotto al consolato di Manlio, fra il altri stupendi affetti da lui attribuiti al trammare del liquore contenutovi, questo annoera in ultimo luogo, quasi come il più impormate, che per mezzo di quel liquore aggiungemisi al povero le corna, in maniera a non temere iù le severe sopracciglia e le arme minaccevoli. Corna era qui lo stesso che dire pazienza virsosa o indifferenza filosofica contro alle disgraie. (1)

E forse lo stesso povero rispettivo e timooso, e non osa nè pure spiegare i suoi sensi
lla donna da lui amata? Io non penso già che
illora egli deggia seguire i consigli d'Ovidio,
ioè che si rinfranchi l'animo col liquore teste
nentovato; ma intanto Ovidio l'ha detto, e
licendolo mi ha voluto al pari di Orazio meter in ballo, scrivendo che allora fuggono e diciolgonsi le cure, allora viene spontaneo il riso,
illora il povero assume le corna. (2) E qui corna

<sup>(1)</sup> Tu spem reducis mentibus anxiis, Viresque; et addis cornua pauperi, Post te neque iratos trementi Regum apices, neque militum arma. Lib. III, od. 21.

<sup>(2)</sup> Vina parant animos, faciuntque caloribus aptos:
Cura fugit multo diluiturque mero.
Tunc veniunt risus, tune pauper cornus sumit;
Tunc dolor et curae, rugaque frontis abest.
Art. amat. 1, v. 23g.

volea dire coraggio, o quello che voi chiamate

presenza di spirito.

Abbisogna non più l'uomo povero, ma l'uomo saggio quali siete voi altri o mei Macenati, abbisogna egli di strapparsi dal petto quell'amore, che potrebbe dirsi la vera cornucopia delle disgrazie umane? Sentite quello che ne dice il medesimo poeta, che io qui non cito solamente. ma lodo, ma propongo a voi per esemplare: " Esci dal petto affaticato o turpe mio amore. " Già ho rotto le catene, già mi riconosco li-» bero. Ho vinto già e conculcato sotto ai piedi " il mio tiranno. Mi vennero finalmente, ben-» chè un po'tardi, le corna; (2) » cioè mi venne una forza di risoluzione per lo avanti a me incognita. E qui considerate voi le vicende delle parole, e pensate come sarebbe oggidì proverbiato quel povero innamorato che s'attentasse di scrivere d'essergli finalmente venute in capo quelle mie arme. O tempora, o mores!

Non isdegnarono pertanto di prender nome dalle mie punte i sillogismi cornuti coi quali i dialettici infilzano gli sbadati disputanti, e le interrogazioni cornute sorelle loro carnali. Non isdegnarono il mio nome le illustri famiglie romane dei Sulpicj e dei Cecilj, nè quell'Anneo Cornuto, grammatico così dotto e uomo di così gran cuore ai tempi di Nerone, e per dir tutte

<sup>(1)</sup> Vicimus et domitum pedibus calcamus amorem; Venerunt eapiti cornus sera meo. Amor. III, 11.

le migliori sue glorie in una sola parola, maestro ed institutore di quella innocente, calda e generosa anima di Persio. Nè lo sdegnò quella popolosa e fiera nazione della bassa Bretagna, la quale abita le terre di *Cornovaglia*; che possa in grazia di tanta fedeltà al mio nome valer sempre loro la mia forza per cozzare vigorosamente contro a' qualunque aggressore!

Pure se debbo dirvi come sia in me venuta dopo tanti onori tanta ignominia, io stesso cui più caleva di tal mutazione posso dire di non essermene avveduto. Il colpo vibratomi fu un tradimento, o per meglio dire fu un lento veleno che operò senza mia saputa. Si è detto qualche volta che abbiano incominciato nella città di Costantino ad esser le mie punte simboli d'infedeltà conjugale, e che l'imperatore Andronico Comneno da quell'inumano che egli era insultasse pubblicamente le matrone della sua Capitale, facendo appendere nei luoghi più frequentati della città le teste dei cervi da lui uvcisi in caccia tali e quali la natura le avea ornate, e ciò per gloriarsi degli indegni e forse esagerati suoi trionfi sulla debolezza del minor sesso. (1) Se ciò fosse vero, che io punto non me ne ricordo, forse i Francesi nelle loro spedizioni d'Oriente si tinsero a questa pece, e ne insozzarono dappoi la loro e le altrui lingue, come fecero di qualche altro malanno, cui lasciarono appiccato il loro nome nazionale. Il

<sup>(1)</sup> Nicet. lib. II. Manno Tom. I

certo si è che l'obbrobrio mio conosciuto una volta propagossi dappertutto rapidamente, fino fra quei gravissimi Spagnuoli, pei quali io posso dire che quando si tratta di me non esistono più Pirenei; poichè ho udito dire con grande mia sorpresa, come nelle storie Spagnuole si racconta (1) che il gentiluomo portoghese Lorenzo Acunno rifuggitosi nella Castiglia facesse pubblicamente mostra di due delle mie punte: fabbricate in argento, ed attaccate al suo cappello, acciò nissuno di coloro che gittavano gli occhi sopra quello strano cimiero ignorasse che la moglie sua Eleonora di Menes avea avuta la sorte della spartana Elena, e gli era stata rapita da don Ferdinando figliuolo del re di Portogallo don Pietro.

Comunque però la cosa sia andata, o che si ponessero talvolta per ischerzo le corna al capo di chi dormiva, o che il sognare un ariete si stimasse di mal augurio pei talami conjugali, o che l'indicazione fatta di qualcuno per beffa con due dita della mano disgiunte abbia fatto strada alla cosa, o che per qualche parte vi sia anche entrata l'opinione che si ha dei costumi di alcune delle bestie poste nel mio registro, quello che più mi cale si è, che da parecchi secoli so non sono più quell'onorato corno che in prima io m'era; ma un corno che nominato appena in qualche istromento musicale, o in qualche calamajo (cornet d'écriture), o

<sup>(1)</sup> Marian. lib. XVIII, cap. 9.

da chi agita i dadi nei bossoli (cornet aux des), e dalle donne allora solamente che riduconsi al più abbandonato deshabillé (cornette, cuffia da notte), io sono diventato oramai tale, che il nome mio non può essere pronunziato in gentile brigata senza chiederne in prima licenza. E voi stessi o saggi che leggete questa mia querela, la leggerete è vero tutt'intiera per quello spirito di giustizia che vuole sia conceduto anche al povero corno di penetrare nel vostro accorgimento con tutte le sue ragioni, ma vi guarderete forse dal far leggere i giusti miei richiami a quelle personcine che tanto amate, e le quali avendo assai più di voi delicata e trasparente la pelle delle guance, lasciano affacciarsi colà improvvisamente quel modesto rossore, che voi dotati d'epidermide più dura o di fibre più obbedienti sapete a tempo e luogo ricacciare nel fondo del cuore.

Giustizia dunque o saggi, giustizia. La causa mia è cuasa della virtù disonorata, della natura vituperata. Tutto ho perduto fuorchè l'onore, quell'onore che sta nella propria coscienza. Voi ridonatemi quell'altro onore che sta nell'opi-

nione altrui.

## Curialità.

Un giorno fu permesso a tutte le parole allogate nel vocabolario della Crusca di uscire per qualche istante fuori della loro nicchia, e di godere d'un po' di libertà alla maniera dei servi Romani nel mese di dicembre. Ecco tosto un susurrare, un rombare, un accozzarsi, un disgiungersi, un avvilupparsi e un avvicendarsi di vocaboli lunghi, brevi, mascolini, femminini, con coda ossia strascico di articoli o senza; e chi va a rinnovare conoscenza con una voce sua amica, da cui lo separavano le Alpi di ventidue lettere iniziali dell'alfabeto; e chi a dire, finalmente io respiro libero da quella malvagità dei miei vicini; e chi a svolazzare per aria senza proposito veruno a modo di farfalla, e chi a starsene a modo d'ostrica attaccato alla sua pagina. Due forti scosse di frullone erano il segnale di raccolta, e tutte le parole dovevano ritornare al proprio posto. Fassi al primo segno rivista, e mancava nella sua sede la parola curialità. Cerca e ricerca, grida di qua e di là, finalmente la curialità s'incontra appiattata come chiedente protezione presso alla parola cortesia, e diceva: o lasciatemi qui, o toglietemi quell'anticata spiegazione che m'avete posto di costa, curialità, cioè cortesia, bontà: giacchè nissuno più mi crede a malgrado dell'antica fraternità fra la corte madre delle cortesie, e la curia madre mia; e quando i lettori s'imbattono in me e mi veggono lì attaccata come pel ciuffo a curiale, il quale si è come voi dite non già un cortigiano, ma colui che agita le cause, mi ridono in faccia, e mi dicono, oh! la bella bontà e cortesia, la cortesia di un curiale. Il curiale stesso se potesse muoversi mi darebbe un urto per cacciarmi via

la quel posto, parendogli che io stia là quasi i figura d'ironia a burlarmi di lui... E voa dir di più, ma la scossa definitiva del frulne le chiuse le parole in gola, e la curialità
nnò com'era all'antico posto, anche per laciare a me un argomento ed un esempio di
iù delle parole nobili non più accolte nel prinitivo loro significato.

#### Uomo

## DIALOGO FRA UNA LEGGITRICE E L'AUTORE.

4. Oh bella! uomo?

1. Ti reca sorpresa il titolo o bella leggitrice?
L. Davvero che sì. È forse uomo una parola nobile degenerata?

1. Non lo è, ma lo fu. E se vuoi chiarirtene lascia in grazia che io ti dimandi in che maniera tu definiresti *Puomo*, se ti toccasse di definirlo.

Le lo definirei forse in un modo tutto diverso da ciò che possono aver fatto i filosofi, e la mia definizione non ti andrebbe molto a grado. Ma io non deggio intendermi di definizioni; e se vuoi mettere questa condizione ai tuoi chiarimenti, contentati che io ti risponda, che per me, quando dico uomini, io intendo tutti voi altri dal primo fino all'estremo, ehe il Cielo vi possa accrescere il giudizio, e accorciare le mani; e quando dico solamente uomo intendo mio marito.

A. E bene se invece di chiedere a te questa spiegazione, a te che hai quelle tue trecce vagamente annodate sul capo e quelle ciocche leggiere sulla fronte attorcigliate a guisa di rampinetti per isturare i fiaschi, io avessi potuto ora per un prodigio avere innanzi a me una giovanetta di alcuni secoli fa coi suoi capelli sparsi e cadenti sulle spalle e sul collo e dimandarle che cosa significa la parola uomini, tutt'altra risposta mi sarebbe venuta. Vedi che cosa fa l'avere le chiome in su o in giù?

L. Io non t'intendo; e mi avveggo già che avendoti proposto di fare un dialogo meco, e mancandoti il meglio per farlo animato e sustanzioso, vuoi menarmi così per le lunghe, onde tenere artifiziosamente sospeso il ragionamento. Abbrevialo dunque, te ne prego, perchè quell'uomo di cui testè ti parlava vuole

che io sia sempre breve nei dialoghi.

A. E lo sarò, sebbene costa assai l'esser compendioso con sì leggiadra e maliziosa persona. Sappi dunque che quella giovanetta, la quale io suppongo figliuola di una qualche marchesana di quelle che vedi talvolta comparire sulle scene nei drammi sentimentali, mi avrebbe subito risposto: uomini sono i vassalli di mio padre e di mia mamma.

L. Si chiamavano così in quei tempi i vassalli.

A. Così, e si dividevano dappoi e si suddividevano in tante maniere d'uomini che è proprio una curiosità il ricordarli.

L. Sentiamone qualcuna di tali divisioni curiose.

A. Ma . . . e il dialogo breve?

L. Il dialogo breve potrà diventar lungo senza che io contravvenga perciò alle leggi maritali, perchè le leggi vanno sempre giudiziosamente interpretate, e sotto nome di dialoghi vietati non possono mai venir compresi i dialoghi eruditi.

A. Adagio nelle interpretazioni; poichè se voi . altre cominciate a interpretare, avete il cervello così sottile, che le leggi rischierebbero di diventar per così dire sottili anch'esse perdendo ogni sostanza. Ma a me giova la tua interpretazione, e sono perciò pronto a soddisfarti. Uomini, come ti diceva, si chiamavano specialmente nei tempi di più stretta feudalità i vassalli o clienti, che per ragione dei feudi da essi posseduti dovevano al signor loro fede, servizio particolarmente militare, e quelle testimonianze di rispetto che dal nome appunto d'uomo furono dette omaggio. Come vari poi erano i gradi delle dipendenze feudali, così abbassavansi sempre gli uomini, fino a che non più un feudatario minore o minimo, ma s'intendeva per quel nome colui che appellavasi anche servo della gleba, cioè attaccato per così dire alla terra, colla quale passava nelle mani e nella podestà altrui al pari dei fossati e delle siepi. (1)

<sup>(1)</sup> In proposito di questi feudatari minori e minimi è d'uopo arer presente quanto con grande copia di erudizione e di critica ha chiarito il Muratori nella sua dissertazione XI delle antichità

L. Dimmi in prima qualche parola di più su quest' omaggio da te nominato; che io finora non avea badato che gli omaggi dei quali voi altri siete così prodighi verso di noi, prima che diventiamo vostre vassalle, potessero avere un' origine cavalleresca.

A. Omaggio si chiamava quella professione di fede e di ossequio che, siccome t' ho detto, faceva il vassallo al suo signore per ragione del feudo che ne avea ricevuto. A te poco cale il sapere la condizione di tutti i doveri dipendenti da tal atto. Forse ti piacerà meglio il sapere qualche cosa delle forme, perchè le forme a voi altre donne.

L. Fermati là, che non vo' divagamenti. Ti basti che hai indovinato.

A. Le forme più usitate erano le seguenti. Il vassallo compariva innanzi al signore, discinto, capo scoperto, inginocchiato sulle due ginocchia, mani distese e giunte. Questi mani le ponea poi così attaccate fra la destra e la sinistra del signore e diceagli: io divento vostro uomo di tenimento (de tenemento) per quello che da voi tengo e debbo tenere, e vi porterò fede contro ad ogni gente o viva o morta....

italiane, Anticamente i gran signori sì ecclesiastici che sacolari aveano sotto di sè primieramente i vassalli nobili che pel servizio militare godeano qualche castello, o qualche corte o villa. Siccome però tutti gli offici della corte anche gl'inferiori godeano con titolo di feudo qualche podere o rendita, perciò si trova per esempio che i fornaj, i fabbri, i portinari, i maniscalchi, i cuochi, i cantinieri, i sartori ed altri della famiglia degli arcivescovi di Milano, come anche dei patriarchi di Aquileja, a proporzione del grado di ciascuno erano onorati di dó minio feudale.

L. Anche contro ai morti?

A. Non sono ora io quello che mi divago. Seguitiamo: contro ad ogni gente o viva o morta, salva però la fedeltà dovuta al re ed agli eredi suoi. Altra maniera di omaggio era quella che si diceva di mano e bocca ossia di mano e bacio, e questa non vuole molta spiegazione.

L. A costo che tu mi rimbecchi di nuovo, voglio dimandarti per pura curiosità se eranvi in

quei tempi dei feudatari femine.

A. Intendo come l'idea di quest'ultima sorta di omaggio di mano e bocca ti ha fatto nascere in capo la tua curiosità scrupolosa. Ma tranquillati, che anche gli antichi sapeano, che un bacio puramente feudale vale assai poco nelle vostre bocche sebbene le più belle. Le donne dunque erano dispensate per ragione di pudicizia dal dare e dal ricevere questo bacio; e si scriveva allora nello stromento che il bacio era stato rimesso per cagion d'onestà. Anzi la formola intiera di soggezione era allora in grazia vostra mutata: poichè non viha cautela che basti contro a coloro che vogliono interpretare troppo letteralmente le leggi e le convenzioni; e perciò se il barone non potea avere difficoltà veruna di giurare al signore maggiore che egli diventava suo uomo, la baronessa si guardava bene dal dirgh che ella diventava sua femina. Non manca è vero qualch' esempio in contrario; ma honny soit qui mal y pense.

Aveavi un omaggio piano, cioè senza giuramento ed un omaggio ligio chi era sempre giurato. Aveavi un omaggio che dicevasi de persona in cui trovavasi eccettuata qualche persona contro alla quale non si promettea fedeltà; come farebbe per esempio colei cui s'ingiungesse da quel certo uomo, del quale poco fa si parlava, di tener sgombera la casa da tutti coloro ch'egli è solito chiamare nojosi, ed ella eccettuasse da tal divieto un nojoso solo.

L. Qui v' ha poi divagamento e malignità.

A. Aveavi un omaggio di ammenda e di pace per l'assoluzione delle precedute offese. Un omaggio che noi diremmo di fidanza per tener libero il signore da qualunque suo debito; e vedi la maniera commoda ch'erasi allora studiata di dare quasi in feudo i propri debiti. Aveavi in somma tante maniere d'omaggi quanti erano i servigi che un uomo potea rendere o promettere ad un altro, fra i quali era poi il principalissimo di tutti il servigio militare.

In contraccambio di tal omaggio il signore maggiore investiva il vassallo del feudo. E quel certo uamo avrebbe ben lunga pezza ad aspettare se io dovessi raccontarti le mille e una maniera di tali investiture. Non mi terrò però di dirti che ve n' aveva alcune d' invenzione tutta feminile. Tale era per esempio l' investitura per le forbici; cioè quando madonna tenendo in mano le forbici pregava messer di concedere un feudo a Giuseppe od a Battista, e messere togliendo allora le forbici dalle mani di madonna le poneva in segno di dominio in quelle dei nuovi vassalli; o talvolta anche

tosava in prima leggermente con quelle forbici le chiome di qualche paggio colà presente. Ebbevi investiture per mezzo di una ciocca di capelli del signore, altre per mezzo di una foglia di noce, per un guanto per un grano d'incenso, per un giunco, per una pietra, per un libro, per una manica, per un nodo; e come le formalità alle volte erano reciproche fra signore e vassallo, ebbevi anche l'investitura per un bacio; salva sempre l'eccezione delle femine. Per la qual cosa in un antico instrumento riportato dal Ducange si legge come segue: Maino figliuolo di Gualone col consenso del suo figliuolo Eudone e di sua moglie Vieta dona a Dio ed a S. Albeno la sua terra di Bilchriot, e per la conferma di tal donazione il padre e il figliuolo hanno baciato in bocca il monaco Gualtieri. La moglie però perchè è cosa inusitata di baciarsi in tali occorrenze dalle femine un monaco, per commessione dello stesso monaco Gualtieri baciò in sua vece un certo Lamberto, ma però con l'istessa intenzione. Non mancherebbero nè anche ai nostri tempi i Lamberti in casi simili. Ma lasciamo le riflessioni, poiche niente niente che io mi distragga dalli argomento la tua pezienza è ita. Facciamo perciò qui punto agli omaggi e ritorniamo agli uomini.

Fra le moltissime varietà di titoli dati a quegli *uomini* io ne accennerò alcuni dei più strani. Eranvi per esempio gli *uomini del corpo*.

L. La brutta parola!

A. Sì del corpo (de corpore) cioè attaccati col loro corpo alla terra del signore: e capisci bene che per la ragione stessa per cui le mogli dei marchesi erano marchese, le mogli di quei disgraziati appellavansi anch'esse femine del corpo. Eranyi altri uomini che dicevansi coricantisi e levantisi (homines cubantes et levantes) non per altro, se non perchè, avendo comune con tutti gli altri quella facoltà che il Cielo ci ha compartito di sdrajarci e di rizzarci, si differenziavano in questo solo, che noi ciò facciamo dove meglio ci accomoda, ed eglino doveano o adagiarsi o stare in piè solamente in un determinato luogo; perlocchè corrispondeva tale bizzarro nome a quello che diremmo di mansionario od obbligato a stare sempre là. Eranvi degli uomini chiamati senza mezzo (sine medio) cioè che servivano immediatamente al re. Uomini di capo o capitali (homines de capite) che donati della libertà restavano obbligati a qualche servigio. Uomini restanti sui loro piedi (homo remanens in pedibus suis) cioè che preseveravano nei loro doveri militari. Uomini delle loro mani (homo de suis manibus)...

L. Si trovano forse uomini delle mani altrui?

A. Se ne trova; ma allora s'intendevano solamente con tal nome coloro che aveano perstato quell' omaggio che t'ho spiegato delle
mani larghe e strette. Aveavi in fine per tacere di tanti altri gli uomini di masnada.

L. Oh! di questi non è estinta la razza, e si pubblicano tratto tratto solennemente i loro

nomi a suono di tromba, sempre che specialmente può ottenersi che eglino diventino di quella specie che tu dicevi di coricantisi e levantisi, cioè che sia loro solamente conceduto di esercitare questa naturale libertà entro ad una prigione . . .

A. Tu sei caduta in errore o bella mia antiquaria, perchè questa parola di masnada e di masnadieri è di quelle che hanno patito triste fortuna. Gli uomini di masnada di quei tempi erano meno infelici degli altri uomini della gleba, (1) perchè eravi nella loro condizione una tal qual mescolanza di schiavitù e di libertà; ma erano infelici e non rei, e molto meno ladri e assassini di strada, come suona oggi questo esecrato vocabolo. Compatiamone dunque la sorte, e benediciamo i nostri luoghi e tempi, nei quali l'uomo di villa vive quieti i suoi giorni sotto la tutela di quella legge medesima che protegge il cittadino e il grande... L. Alto alle declamazioni e alla filosofia se vuoi che io ti ascolti ancora.

A. Alto piuttosto a tutto, poichè se non mi concedi di cianciare un po'sulle cose già dette, la mia erudizione è già in secco, quella erudizione almeno che può avventurarsi in un dialoghetto così ex abrupto. Certe dottrine vanno apprestate come le mostarde e i saporetti, i quali servono solo perchè leggermente vi s'intinga un qualche cibo. Se pertanto queste mie

<sup>(1)</sup> V. Murat. Antiq. ital. dissert. XIV

dottrine si amplificassero ancora, io dovrei temere a giusta ragione quello che allorquando parlo teco è per me la cosa la più tremenda, cioè di veder quella boccuzza vermiglia aprirsi lentamente e dilicatamente in arco per cacciar fuori inavvedutamente uno sbadiglio; o pure studiarsi di respingerlo in dentro e dissiparlo per le narici e per gli occhi, i quali accusano con due lagrimucce l' inutile sforzo fatto per nasconderlo. Prima dunque che questo avvenga passiamo a discorrere d'altra materia.

L. Materia proibita, signor autore. O uomi.i, o uomo. Se tu non hai più niente a dirmi di quelli, io ho qualche cosa da dire a questo. Ti faccio una riverenza, e statti sano.

# CAP. III.

## Parole innocenti divenute ree.

Ecco di tutte le disgrazie delle parole la vera disgrazia. Ecco la pestilenza vera che le ha colpite nella parte loro la più vitale. Ecco perciò potrebbero esse sclamare con Dante:

> Ecco la fiera con la coda agusza Che passa i monti e rompe muri ed armi Ecco colei che tutto il mondo appuzza.

Figuratevi se avrebbero potuto resistere a questo fatale contagio pochi vocaboli abbandonati al libero arbitrio di tutti coloro che hanno la lingua buona a scolpir qualche parola. Ah! noi lasse, misere, miserande potrebbero dire quelle parolette tapine. Tutte le altre cose del mondo sono possedute da una o d'altra classe di persone, dappoiche è cessata quella benedetta età dell'oro, nella quale vedeasi una mezza dozzina d'affamati correre al tempo stesso per stringer nella mano il medesimo pomo, e tuttavia passarsela amorosamente l'uno con l'altro senza la più leggiera graffiatura. Noi sole siam rimase in comune come l'aria, e come l'aria condannate ad essere infette da maligne esalazioni, od anche rinchiuse nei sepoleri. Ahi! noi lasse! E. a che valci l'educazione dataci da grammatici, la stima che ne dimostrano gli uomini colti, if rispetto usatoci dalle femine gentili, l'amore postoci dagli etimologisti, la gelosia qualche volta un po' arrabbiata con cui siamo custodite nel serraglio dei puristi, a che valci tutto ciò, se l'ignoranza del volgo, lo scherzo degli sciocchi, il gergo dei birbanti, e tutte in somma le nebbie, le gragnuole, le tempeste ed i malanni metasorici che poteano cadere sul metasorico nostro terreno, tutti ci sono piombati indosso, talchè rara è fra noi colei, di cui chi ci avesse conosciute nei tempi felici della nostra giovinezza, potesse dire, è dessa? Ahime! Ehimè! potrebbe dunque qui intonare una di esse; e ahi noi! ehi noi! risponder dovrebbero le altre in coro. Ma io interrompo queste lamentazioni, perchè mi sento anch'io per tenerezza ammollirsi in sul capo quella protuberanza, che un

allievo del dottore Gall mi ha non ha guari ne tastarlo fatto conoscere per una protuberanza etimologica. A tutt'altro io m'attendeva quande egli imprese quell'anatomia sul mio capo; ed io stava lì quasi tremante ad ascoltare la sentenza che dei miei studi principali foss'egli per proferire, allorchè dopo molto palpare, e ripalpare, fissato finalmente l'indice e il mezzano dito della mano destra fra la nuca e l'occipizio un po'verso l'orecchia stanca, dissemi, indovina. Ed io tosto: indovino che la protuberanza è una protuberanza storica. Vi era qui da quest'altro lato mi rispose allora, ma la trovo ora così spianata, che non dèi fidarti di cavarne altro servito. Havvene un'altra un po' più in su di quelle che noi diciamo politiche, ma sembra che siavi corso qualche abbaglio, poichè non la trovo nella sua vera sede. Ve n' ha poi tante più minute e si variate e anche bizzarre, che pajono piuttosto abbozzi di protuberanze che protuberanze vere. Qui solo è la grossa e l'infallibile, qui dove io premo adesso col dito. Sentila tu stesso; ed allora presami la mano me la condusse come dicono i curiali in sul luogo del luogo, ed io trovai veramente colà come una punta del corno di un agnello di due mesi. Ma che cosa significa dunque dimandaigli infine, che cosa significa questa straordinaria durezza? E fu allora che prendendo egli un'aria di maestà che sarebbe stata troppa ad un oracolo, mi disse quello che poco sa ho io già scritto, cioè che la mia testa era predestinata per gli studi etimologici. Rimasi io fieranente scrollato per questo inaspettato risultanento della mia consulta cefalica, e in sulle rime era per farne scalpore;

Ma se consentimento è di destino Che poss'io più...

uorchè sottomettermi? Così soggiunsi dopo un 10° di consiglio: ed abbassando tosto il capo, a protuberanza e le orecchie ut iniquae menis asellus, mi posi d'indi a pochi giorni a penare se qualche novità mi toccherebbe di poer notare anche intorno alle parole innocenti livenute ree.

# Angaria.

Se le etimologie fossero balsami questo capiolo sarebbe un ricettario tanto utile ai miei eggitori, quanto lo fu ai compilatori del vocablario della Crusca il ricettario fiorentino. Man questo si differenziano le etimologie dalle genealogie. Un nobile disgraziato trovasi per esempio senza quattrini nel borsellino proprio e senza peranza d'averne dal borsellino altrui. Egli è pià per metà abbattuto dalla sventura; pure in occhiata al suo albero genealogico gli fa riornar nel cuore un po' di conforto e di sicuanza. Dammi adesso un uomo angariato cioe rattato con violenza e contra ragione, e che ponendomi in capo la mia berretta di dot-Manno Tom. I.

**4** 74

tore etimologico m'attentassi a dirgli: consolati o uomo ingiustamente travagliato, perchè l'angaria cui tu sei stato assoggettato è una parola che anticamente non significava punto le vesazioni simili a quella di cui ti lagni, ma solamente un obbligo di apprestare quelli che noi ora diciamo cavalli di posta per le pubbliche strade. E gli aggiungessi dappoi, che chiamavasi pure angaria nei tempi mezzani quello strano gastigo che davasi ad alcuni rei di gravi misfatti, di passeggiare cioè le pubbliche vie con una sella o con un cane in sul collo a testimonianza d'ignominia; che tra per l'abuso che potè farsi delle angarie nel primo significato, e pel dolore d'animo cagionato dalle angarie di sella o cane, prese la parola appoco l'aspetto di carico inusitato e intollerando; che perciò i Tedeschi erano soliti di appellare angarie i digiuni di tre di chiamati delle quattro tempora, e ciò non già nel rispetto degli obblighi imposti dalla Chiesa, ma solo perchè in quelle stagioni dell' anno solevano i pubblici esattori riscuotere i denari del fisco. Se io volessi dire queste e tante altre belle dottrine ad un angariato, bisognerebbe che gli scorresse pel corpo una copiosa vena di dolce, perchè ei mi concedesse di dirgli tanto quanto in questo articolo ho scritto. Tutt' altro ascoltatore m'avrebbe al primo aprir bocca mandato alle malebolge: e me fortunato se mi fosse venuto fatto di serbar intemerato l' onore della mia berretta.

lo non so se ancora duri nei monti della Fenicia e nei termini fra Damasco ed Antiochia il popolo degli Assassini; che l'essersi così nominata una genia d'uomini colà abitanti, comandati da un capo chiamato il Vecchio della montagna, ci viene assicurato da alcuni scrittori, i quali allorquando specialmente veniva in acconcio la loro erudizione per fondare una bella etimologia, sapevano tutte queste cose a mepadito. Comunque siasi, o che questi popoli nelle loro scorrerie amassero non così di combattere in luogo piano ed acconcio ai movimenti strategici, come nei boschi i più folti e nei tragetti i più deserti, conforme a quanto anche adesso si pratica dagli eredi del loro nome; o che al pari di questi per nulla curassero la glona di battagliare a hume di sole, e preserissero perciò le stelle e la luna, il certo si è che dopo la presa di Gerusalemme fatta dai Cristiani nel 1000, si cominciò il nome di Assassino e e di Assassini ad udire in prima nell' Oriente e poscia nell'Occidente, (1) e che dopo breve tempo furono di questo nome onorati i sicarj, gli omicidi, i grassatori con gli altri onest' uomini loro colleghi, specialmente alloraquando erano prezzolati da qualcuno per fare gli onesti loro servigi. E ho detto onorati per rispetto al titolo del mio capitolo: perchè s'è vero che

<sup>(1)</sup> V. Murat. Antiq. ital. dissert. XXXIV,

questo nome fosse di un popolo, che si suppone vivesse sotto qualche legge, ed avesse luoghi ben muniti di difesa, è anche da credere che non tutti fossero malvagi; giacchè una società durevole di malvagi è una società impossibile, al pari che lo sarebbe un armento di tigri, o una greggia di lupi.

# Brigante.

Havvi di quei merciajuoli dell' ultima categoria dei venditori a ritaglio che pongono in un largo canestro di costa l'una all'altra le mercatanzie loro di tutte le sorte, e gridano poscia con quanta voce hanno in gola, scelta libera e prezzo uguale, venite o signori e scegliete. Così faccio anch'io in quest'articolo. Eccovi varie e tutte belle etimologie dei briganti. Il prezzo che io ne richieggo è per tutte uguale, cioè che si riconosca in ognuna di esse come la parola da innocente è divenuta rea.

Briganti sonosi più volte appellati dai vecchi cronisti francesi alcuni uomini d'arme; e tanto valeva in quelle scritture il dire mille briganti come vale nelle nostre gazzette il dire mille granatieri o mille dragoni. Se mai i briganti dei tempi nostri discendono in diritta linea da questi reggimenti di briganti, si può credere, senza violar perciò le leggi della fraterna carità, che quei briganti francesi fossero dotati di quella filosofica indifferenza, per cui un uomo che trovasi accostumato ad uccidere e devastare non

sa gran distinzione fra l'uccidere il nimico'o l'amico, fra il devastare le terre di chi guerreggia contro a lui o le terre di chi lo ha assoldato.

Rivale della Francia come in tanti altri rispetti così anche in questo di aver dato culla ai legittimi progenitori dei briganti è l'Inghilterra. Dicesi che con tal nome si chiamassero alcuni popoli dell' Ibernia passati nella Bretagna al tempo del romano impero, e passativi ( salva l' eccezione necessaria dei galant' uomini) con sì tenero e vivo amore per la roba altrui, che tutta la Scozia ebbe a detestarli e a temerli come la mala cosa. E di questi feroci Britanni vuolsi perciò abbia parlato Giovenale, allorchè nella sua satira XIV fra gli altri avvisi dati ad un giovane soldato consigliavalo anche di distruggere le capanne dei Mori e le castella dei briganti, perchè a sessant' anni potesse diventare porta insegna.

Havvi infine anche l'Italia che può esser madre con la sua voce briga di quella razza di malfaccenti. Ecco i gradi successivi delle generazioni. Da briga cioè fastidio, travaglio, lite, controversia venne brigare col suo participio brigante in significato di uomo intrigatore, da faccende, entrante, attivo, procacciante; nel qual senso il Boccaccio descriveva il suo frate Cipolla come uomo di persona piccolo, di pelo rosso, lieto nel viso, e il miglior brigante del mondo. (1) E siccome questi uomini che cacciansi dapper-

<sup>(1)</sup> Nov. 10, giorn. 6

tutto e tutto vogliono trovansi avvezzi alle contese, e perciò se non hanno già un preparamento fatto per voler chiedere di mal grado quello ch' è d'altrui, hanno almeno in sè alcuni di quegli elementi che costituiscono la moralità dei ladri e degli assassini, non mi farebbe punto meraviglia che quel nome di quasi lecita industria fosse gradatamente diventato un nome d'infamia.

Meglio però parmi che da quel verbo di brigare nel senso di ambire gli opori o le fortune, o in quello di contendere, sia venuto il nome di brigata per gente adunata insieme; come avviene appunto nel ricercare e nel contendere gli onori nei governi popolari, quali erano in gran parte i governi italiani al tempo della nascita della lingua. Che da moltitudine in generale il nome di brigata siasi dappoi trasferito a significare esercito o parte di esso. Che i soldati di questi eserciti. o dotati della virtù medesima d'indifferenza dei soldati francesi sovra notati, od essendo anche senza imitare le mode degli altri paesi quali erano i soldati di alcune bande dei famigerati condottieri italiani, abbiano preso dalle brigate un nome onorato per trasmetterlo disonorato ai futuri briganti. E che perciò anche i brigantini, navi sottili simili alle galee, come governati più volte da corsali e rubatori di mare siansi associati agli onori di un nome comune coi loro confratelli di terra.

E così fra queste diverse vie che mettono tutte capo nell'esecrando nome dei briganti d'oggidì può il leggitore calcare quella che meglio gli va a grado.

#### Fazione.

Più onesta creatura di questa fazione non si trovava nel mondo delle parole. Rappresentazione sincera della prima libertà data all'uomo di fare ciò che gli accomoda, altro non era nella sua innocenza infantile che l'atto stesso di far qualche cosa. Dimmi però con chi vai e ti dirò chi sei; così un volgarissimo proverbio. Andando pertanto la fazione di conserva con chi faceva cioè con l'uomo, come questo camminò sempre di male in peggio, anche la povera fazione ne restò le tante volte storpiata. Tuttavia è bene il notare gli sforzi fatti in ogni tempo di questa disgraziata parola per serbare qualche avanzaticcio della sua fortuna.

Primo suo bisogno dovea essere di non perdere totalmente quella sua significazione gencrole che comprendeva tanto dominio d'azioni. Troppo era estesa tale sua signoria perchè non le fosse dato di ottenere dagli uomini, che fra i tanti milioni di cose fatte o da farsi qualcuna ve ne fosse cui il vecchio nome di fazione potesse prestare il suo servigio. I giureconsulti, cui più che agli altri dee calere la giustizia renduta anche alle parole in grazia almeno delle tante volte che le povere parole sono straziate nelle interpretazioni da essi fattene, i giureconsulti diceva furono rispettosi verso la vecchia

fazione; e la fazione dei testamenti è perciò espressione famigliare nelle pandette e nel codice di Giustiniano.

Gl' Italiani più dei Latini ebbero cara questa parola, e non solo l'adoperarono a dinotare fatti genericamente presi, ma volendo darle speciale onoranza scelsero i fatti più strepitosi della terra, cioè i fatti d'arme, per impiegare ad uso loro quell'abbandonato vocabolo; onde fazione onorata, fazione rischiosa, fazione mal andata significarono nelle narrazioni delle geste guerresche battaglie vinte, difficili o perdute. Come però a malgrado di questa illustrazione il nome generico si è voluto lasciare quasi vergognoso da un cauto, talchè gli scrittori adoperandolo raramente in quel rispetto, sembra abbian quasi considerato per affettazione di vocabolo peregrino l'uso di una parola quanto altra mai naturale e propria, studiarono gl' Italiani a maniera quasi di compenso di cavar qualche servito dalla fazione nel senso di statura, effigie, aria, forma; nel qual modo la fazione si dà la mano con quelle sue sorelle tanto conosciute che sono chiamate fattezze. Il figliuolo perciò di un re nelle novelle antiche, (1) stando nella finestra a vedere chi passava nel cammino che correa a piè del suo palagio, chiamò fra gli altri alla sua presenza un re di Soria da lui non conosciuto, il quale era di nobile fazione, cioè di nobile aspetto, e stavasi con pe-

<sup>(</sup>i) Nov. 7.

ritosa faccia. Nella stessa maniera l'imperadore Federico, cui era fuggito un astore mentre egli campeggiava Milano, volle sapere di che fazione e di che guisa fosse vestito quel vecchio, il quale nel consiglio del podestà di quella città avea proposto, non fosse quell' uccello rimandato a Cesare. (1) Lo stesso astore fu nel tesoro di messer Brunetto Latino (2) descritto per un uccello di preda di fazione e di colore somigliante

allo sparviere e maggiore del falcone.

lo non so il perchè la fazione siasi pure presa a significare ordine, società, unione di più persone consenzienti in una cosa. Male però l'è tornato da tale allargamento di dominazione: perchè da unione di persone o legalmente o lecitamente congregate, qual era pei Romani la sazione dei medici mentovata da Plinio (3) per la loro scuola, e la fazione degli istrioni per quello che noi ora diciamo compagnia drammatica, passò essa in breve a significare le sette e le congiure anche le più inique. Cagione speciale della propagazione di tanto scandalo furono i cocchieri Romani. Quattro erano in Roma <sup>le così</sup> dette *fazioni degli aurighi*, la bianca la rossa, la cerulea e la verde, dette queste due ultime la Prasina e la Veneta, alle quali Domiziano aggiunse dappoi la dorata e la purpurea (4). Le gare che per questi diversi concor-

<sup>(1)</sup> Nov. 21.

<sup>(</sup>a) Lib. V, cap. 9.
(3) Hist. nat. lib. XXIX, cap. 1.

<sup>(4)</sup> Svet. in Domit. 7.

renti ai giuochi del circo nascevano fra gli spettatori erano calde e dispendiose. Si contendeva dunque pel colore verde o pel ceruleo dei cocchieri in Roma, come si fanno ora scommesse di centinaja di sterlini per un gallo o per un corsiere in Inghilterra. Ma in Roma erano più animose le parti e le brighe, come dovea avvenire in quella gran moltitudine di ricchî scioperati che formicava al tempo dell'impero. Debbo però ripetere a questo riguardo ciò che ho già notato, d'essersi solamente propagato per questo mezzo il sinistro significato delle fazioni, il quale sembra di origine molto antica. Sallustio nella caldissima orazione da lui posta in bocca a C. Memmio nella guerra Giugurtina (1) parlando degli uomini scellerati che aveano occupato la repubblica e della loro impunità, diceva: \* Come ciascuno ha peggio operato più è si-» curo. La paura è passata dalla scelleratezza » loro alla nostra ignavia: poichè il desiderare, » l'odiare e il temere le cose istesse ha fatto » che eglino tutti sieno strettamente fra loro » congiunti; la qual cosa fra i buoni è amici-» zia, fazione fra i malvagi. » Plauto del pari impiegava in tristo senso la fazione quando facea dire a Cleomaco nelle » sue Bacchidi: (2) » Dunque dovrò soffrire che questo Nesiloco » si tenga per forza la donna mia? Che fa-" zione è questa? " Cioè che prepotenza è questa?

(a) Bacchid. IV, 8, a.

<sup>(1)</sup> Sallust. in Jug. cap. 34.

Non per questo io compiango la ventura di tal vocabolo: poichè essendo stato usurpatore e senza apparente ragione dei significati di tante altre parole, che meglio di lui spiegavano la congrega, l'unione o il consentimento delle persone, gli avvenne quello che accader suole agli usurpatori, i quali con le ragioni novellamente acquistate perdono sovente anche le ragioni antiche di famiglia. Se la fazione pertanto non fosse uscita dal suo seminato ed ita così lontano dall'uso suo naturale, le passioni, le iniquità e le infamie dei settarii e dei congiurati non sarebbero rimaste sul suo conto.

## Detestare.

Se la parola detestare avesse pelle, fibre e cuore si potrebbe dire con verità, che il veleno da cui fu contaminata fece a grado a grado tutta quella strada per giungere ad ammorbarla. Domani che cosa significasse presso ad essi quel vocabolo. Se colà giù non v'ha tanti fieri pasti alla maniera del conte Ugolino quanti furono i poveri clienti da essi condaunati al supplizio della fame, e che perciò sia permesso ad alcuno di loro di sollevar le orecchie e la bocca e di rispondere alla vostra richiesta, eglino diranno che detestare chiamavasi il denunziare qualche cosa ad altri alla presenza di testimoni, (1)

<sup>(1)</sup> Ulp. in leg. 40, dig. de verb. sign.

e specialmente la denunzia in tal maniera fatta ad un assente. (1) E fin qui la parola non che rea era parola di ragione, anzi più volte parola di amichevole carità, perchè in testimonio a nostro favore sogliamo invitare le persone a noi più dilette. Ma: osservate il germe occulto di veleno già per così dire inocchiato infin d'allora sulla pelle. Si chiamavano talvolta in testimonio gli Dei con quella parola, e ciò facevasi o per solennità di rito religioso, o perchè essendo gli uomini poco corrivi al credere all'altrui parola, si riconobbe in ogni tempo necessario, che per mezzo di quella chiamata si desse come una cauzione o un'ipoteca in Cielo, affinchè il timore dei Numi costringesse a far quello che il solo rispetto alle proprie promessioni non sarebbe stato forse bastante ad operare. E qui cominciò la pelle di quel disgraziato verbo ad alteransi alquanto, ed a mostrare in un cerchietto rossigno quello che i cerusici appaisionati per le parole greche chiamano flogasi.

Siccome però gli Dei non sempre si chiamavano in testimonio perchè guarentissero una promessa di nozze o di altro lieto avvenire, ina accadeva anche più sovente che fossero pregati a prender parte in quegli siogamenti di giusta od ingiusta bile, nei quali si manda qualcuno a far compagnia al trentamille, dicendo per esempio come dicono i Toscani, Iddio ti

<sup>(1)</sup> Paul. in leg. 39, cod; tit.

dea il malanno, e messer malanno che ti colga; perciò dopo questo intervento forzato del Cielo in tali imprecazioni, la pelle del verbo detestare da rossigna diventò enfiata, e comparirono in cima di essa le prime bollicole o pustolette indicatrici del malvagio umore che avea già pe-

netrato per entro.

A che serve ora l'andar discorrendo il progresso intiero del male? Ognuno intende che con quella larga via aperta alle detestazioni empie, non tardò guari a cancrenarsi il cuore: poichè l'uomo specialmente malvagio (per una contraddizione solamente apparente, la quale è forse un tacito argomento del bisogno, che anche i malvagi sentono dell'ajuto della divinità) ha troppo frequentemente in bocca il Cielo in ogni concitamento o lieto o triste dell'animo; nè altra origine fuorchè tale bisogno hanno le tanti volgari storpiature dei vocaboli imprecativi, che nei discorsi della plebe sono come un intercalare che ad un venti parole ritorna almeno due volte.

Si comprende adunque con facilità, che l'ahuso fatto del verbo detestare in servizio della maledizione ha renduto abominevole ed esecrando il vocabolo nel senso ora comunemente datogli di abominare ed esecrare qualcuno. Talchè io son sicuro che se potesse aver luogo quella chiamata d'ombre di curiali Romani che dicevano in principio dell'articolo, i poveri curiali nel ritornar all'inferno dopo aver ben capito tutta l'attuale reità di questo vocabolo, il quale nella

pratica legale di quei tempi era registrato per vocabolo innocente e di pura cautela, trovandolo ora ben calzante e dispettoso s'avvezzerebbero in poco tempo a dire: Affè che questo soggiorno dell' inferno è un soggiorno detestabile.

#### Oste.

Parola tremenda, che se dovesse dipingersi si figurerebbe, elmo in testa, archibugio in spalla, bajonetta in cima, spada nuda nella destra in atto d'infilzare qualcuno come un tordo. E non pertanto parola incapace una volta di significare si terribil cosa: parola che può perciò assomigliarsi a Nerone, di cui si dice che nella sua giovinezza fosse il più tenero e il più umano di tutta la stirpe Claudia, benchè diventato dappoi quello che tutti sanno. Udiamo la storia di questa parola dall' onoranda bocca di Cicerone. (1) " Oste, dic'egli, è parola, nella quale » la dolcezza della voce mitiga la tristezza della » cosa significata. Imperciocchè dai nostri mag-» giori appellavasi oste colui che ora diciamo » peregrino, ossia straniero. Onde le leggi delle » XII tavole statuirono che adversus hostem n fosse eterna l'autorità (cioè fosse costante e » non mai interrotto il dominio dei Quiriti). » Che cosa può dirsi di più mansueto? Chiamar con tal nome quello col quale entri in

<sup>(1)</sup> De offic. I, 12.

» guerra? Benchè questo nome oramai è di-» ventato già duro, e non più allo straniero,

" ma veramente a chi con noi guerreggia è tra-

» sferito: »

I Romani nel dare questo scambio alla significazione di tal voce le fecero anche maggior ingiuria, se vera è l'opinione di alcuni etimologisti i quali credono derivato oste da ospite, pensando che i peregrini essendo appunto coloro che maggiormente profittavano delle virtù ospitali degli antichi abbiano potuto esser in prima chiamati hospites, e poscia per sincope di questo nome hostes. Se ciò è vero io diceva, quello scambio fu un tradimento dei più neri: perchè un semplice stroniero potea inspirare diffidenza, e dal diffidar d'uno al mettergli la mano addosso non è sì lunga la distanza; ma un ospite è cosa sagra, è il mozzare il nome di chi siede pacifico e grato al tuo focolare per farne il simbolo di chi con una punta qualunque acuta nelle mani viene per isbudellarti, o ti vuole da più lontano piantare nel cervello o nel cuore una saetta, il fare dico quella strana trasposizione di significato è licenza tale, che Adamo stesso nel nominare la prima volta le cose che gli passavano sotto agli occhi non se ne prese una più ampia.

# Ladrone.

O l'impresa grande, utile, non mai pagabile agli autori benchè troppo pagata ai libraj -delle edizioni dei classici cum notis! Sieno lodati da ogni letterato i venerandi nomi dei Donati, dei Mureti, degli Scaligeri, dei Gujeti, degli Ottomanni, dei Salmasi, dei Budei, degli Screveli coi loro antenati scoliasti, coi loro colleghi, e coi successori loro specialmente Tedeschi, lodati sieno diceva i loro nomi! Sono essi, e ciò scrivo con tutta la serietà, sono essi i veri eroi della letteratura, perchè la loro gloria stessa posposero al commodo ed al pro degli studiosi. Io dal mio canto non lascio mai di pronunziare ben distintamente un tu sia benedetto, ogni qual volta imbattendomi in un tratto avviluppato ed oscuro degli antichi, altro non mi costa la spiegazione delle cose le più astruse che l'abbassar le pupille alcuni versi più in giù, dove io trovo per così dire una fiera di lezioni varianti, di scrupoli grammaticali o di prosodia, di spiegazioni storiche e filologiche, e di confronti con sentenze uniformi di altri scrittori, che sono proprio un'America per chi vuol parere senza fatica erudito. Vero è che la maggior parte di essi avrebbe fatto una cosa migliore, dove loro fosse caduto in pensiero di soffermare qualche volta il lettore per dirgli: pon mente alla verità di questa sentenza, alla vivezza di questa descrizione, osserva qui l'affetto, qui l'arte, qui lo splendore, qui l'appropriata semplicità dell' elocuzione: talchè molti di essi (eccettuati però specialmente i più moderni) potrebbero essere paragonati a coloro che addestrati a guidare gli stranieri in un qualche

museo, recitano difilato al passare di rincontro a ciascuna statua il soggetto rappresentato, il nome dell'artista, quello degli antichi possessori, il prezzo sborsato, le avute offerte di maggior valsente, ma restano alle volte mutoli se tu lor chiedi dove risieda il pregio migliore dell'opera. Tuttavia io sono sempre grato alle loro fatiche, e mi rammento che quel tu sia benedetto si sprigionò dalle mie labbra più spontaneo che mai un giorno che leggendo per la prima volta il Soldato millantatore di Plauto, mi fermava alle seguenti parole di Pirgopolinice, cioè del soldato stesso: (1) « E pure un operar dolce " quando il negozio ti riesce pulito ed a senno " tuo. Or io mi trovo in quest'oggi avere spe-» dito al re Seleuco il mio parasito, perchè " conduca a lui i ladroni che ho arrolato, ac-" ciò essi difendano il suo regno infino a tanto " che io mi starò qui a badaluccare. " Io diceva tosto fra me: bell' ajuto che avrà portato a Seleuco quella compagnia di ladri, e bella difesa al regno con tanti scorticatori e segavene che ruberebbero a sè stessi per non uscir d'esercizio! Ma veggiamo un po'che razza privilegiata di ladroni fosse questa mai; e un'occhiata alla nota, e la nota mi diceva: ladroni chiamavansi come ne assicura Varrone (2) i custodi del corpo del principe, così detti quasi laterones cioè a

<sup>(1)</sup> Mil. glor. IV, 1. (2) Lib. VI. de L. L., cap. 6.

Manno Tom. I.

latere; quelli vale a dire che lo circondavano e lo accompagnavano allorchè usciva in pubblico: i quali diceansi anche stipatori, o per lo stare loro stipati intorno alla persona del sovrano, o per ragione della mercede ( stipes ) che ne ritraevano. I vecchi poeti pertanto chiamarono promiscuamente i soldati ladroni e i ladroni soldati. Dappoi ebbevi di tali soldatoladroni che senza duce legittimo, coi loro soli auspici, o più probabilmente senza ricercare auspici faceano guerre e scorrerie. E fu in tal tempo che quel vocabolo cominciò a sentire odore di ruberia, ed a confondersi coi nomi di guastatore e di predone. Per mezzo di tal notizia io compresi anche meglio la distinzione dei giureconsulti romani faceano fra oste e ladrone, allorchè chiamando hostes i soli combattenti per guerra legalmente dichiarata e latrones gli altri guerreggianti, giudicavano che il cittadino caduto in potere di quelli diventava loro schiavo, non così chi fosse stretto dalle unghie dei secondi, contro ai quali non aveasi bisogno del così chiamato diritto di postliminio. (1)

La disciplina però militare, che suppone se non ubbidienza almeno consentimento, difficilmente potea durare in quella ladronaja. Onde è da credere cha sparpigliandosi eglino per fare ciascuno i fatti propri, abbiano ritenuto un

<sup>(1)</sup> V. leg. 118 de verb. siguif. et. leg. 24 de captiv. et postlim.

nome che già incuteva timore uguale ai nemici ed agli amici; e che così appuntino e nel senso proprio della parola siasi verificato il proverbio volgare il quale dice: la guerra fa i ladri e la pace gl' impicca. Che se la pace non ha sempre le mani leste per fare il debito onore al proverbio, non mancherà ad essi altra lezione per sar loro intendere, che le onorate parole non vanno mutate dal primitivo essere e scambiate in vocaboli d'infamia. Od almeno questa lezione non è mancata in altro tempo: poichè nell'anno 1300 dell'era volgare nel quale Dante fece una visita personalmente alla settima bolgia dell'inferno, dove quella tristissima genìa di ladri (compresi cinque Fiorentini giunti colà di fresco) era posta a correre nuda e spaventata fra alcuni milioni di dozzine di chelidri, di jaculi, e di faree, in quell'anno dico il supplizio loro era tale da lasciarmi sospettare, che Dante il quale ( siccome in altro luogo da me si è notato (1) ) diede nel purgatorio una punizione in qualche rispetto etimologica agl' invidiosi, abbia voluto anche nell'inferno fare sopra i ladroni una vendetta appropriata della violata innocenza e dignità dell'antica parola. Fatto è che nè sì presto si scrive un O nè un I, come laggiù i ladroni al primo avventarsi loro di uno di quegl' innumerabili serpenti s'accendevano, ardevano, cadeano in cenere, e la ce-

<sup>(1)</sup> V. sopr. pag. 77.

nere cadendo accoglievasi-tosto per sè stessa e ritornava di botto ad essere il medesimo ladro di prima, o componevasi in qualche altra strana figura, per fare quindi di nuovo lo stesso brutto gioco. (1) Io non so se dopo la dipartita di Dante le cose sieno state mutate o riformate; e me ne dà sospetto il considerare che quei pochi i quali vivi sono discesi in quel tristo buco ne hanno tutti fatto una diversa dipintura. Ad ogni modo io veggo con un piacere che in me è quasi uno spirito di parte, che i mutatori delle oneste significazioni delle parole sieno stati almeno una volta condannati nell' inferno ad essere mutati anch' essi.

## Mostro.

Se mai qualcuno fidandosi troppo del Petrarca, e credendo che basti per avere buona ventura il dire all'amata lo stesso che questo poeta diceva a Laura, si avvisasse un giorno di chiamare in un sonetto la sua bella come fece messer Francesco:

## O delle donne altero e raro mostro;

e questa più per istinto che per riflessione, all' udire quella malagurata parola di mostro, squarciato il sonetto in prima in linea longitudinale e dappoi il linea trasversale, raccogliesse

<sup>(1)</sup> Inf. cant. 24 e 25.

nella destra i quarti, e stringendoli in foggia di pallottola imprimesse loro un movimento siffatto, che la tangente della linea corsa da quel projetto fosse il naso dell'autore, io insegno in quest'articolò al poeta in che modo potrà egli

rimettersi in grazia di madonna.

Dama, dovrà egli dirle, sappi che mostro altro propriamente non vuol significare, se non che una cosa straordinaria, fuori della natura, un prodigio, senza differenza fra l'essere tal cosa bella o deforme; per la qual ragione M. Tullio, ricercando l'origine di tal parola nei suoi libri della divinazione (1) dove discorre dei prodigj, giustamente osserva che come dal predire il futuro veniva il nome di prodigio, così dal mostrare in egual maniera la volontà degli Dei derivava il vocabolo di mostro. E perciò sì frequente è nelle storie romane la menzione dei mostri e dei prodigi; e non eravi quasi guerra o altro grande avvenimento senza che gli Dei mostrassero la loro mente, ora con far parlare una vacca, ora con far nascere un agnello che potea allattarsi da sè solo, ora per mezzo di una pioggia di latte o di pietre, ora per via di un fanciullo nato col capo d'elefante ovvero di un asino con tre teste, (2) e cose simili. Sappi, le soggiungerà quindi che fuvvi alcuni secoli fa una donna bella quanto te e per soprappiù re-

<sup>(1)</sup> Lib. I, cap. 12. (2) V. Tit. Liv. lib. XXVII, cap. 4 e 11; e lib. XLII, cap. 20.

194 gina, la quale fu adorata così generosamente da uno dei suoi campioni, che in un certo gioco di sorte fattosi accanto al lido d'Azio, nel quale si giocava dall'una parte il mondo e dall'altra il mondo e la bella, il campione per non perder la bella si avventurò a perder il mondo. E pure questa regina, questa bella come te, non ha mai detto una torta parola laggiù nei campi Elisi ad un poeta assai migliore di me che appellavasi Orazio, il quale ebbe a chiamarla in una sua ode mostro fatale. Nè si può dire abbia allora il poeta dimenticato che trattavasi di una donna: perchè a costo anche che i suoi commentatori potessero un giorno accagionarlo di ciò che i grammatici dicono una discordanza, egli volle ribattere per così dire il chiodo e far fede del sesso feminino di quel mostro chiamandolo un mostro la quale. (1) Dispiacerebbe forse a te l'esser detta mostro bellissimo come lo storico Anneo Floro chiamò il capo umano ritrovatosi negli scavamenti del Campidoglio cui diede il nome? (2) O l'esser paragonata a quell'animosa vergine Clelia il cui traghetto pel Tevere è a tutti conosciuto, e che lo stesso storico credette di commendare dicen-

<sup>(1) . . . . .</sup> daret ut catenis

Fatale monstrum: quae generosius

Perire quaerent, fisc muliebriter

Expavit énsem, nec latentes

Classe cita reparavit oras.

Hor. carm, lib. I, od. 37.

<sup>(2)</sup> Flor. lib. I, cap. 7.

dola in compagnia di Orazio Coclite un mostro

di virtù? (1)

Udita questa giustificazione la dama certamente ti perdonerà, e forse anche ti farà le scuse dell'averti lanciato quel projetto; ma però sotto condizione di non cadere mai più nel medesimo peccato.

### Ribaldo.

Ouando nelle antiche storie si legge che i ribaldi di tal luogo fecero la tal cosa è d'uopo andare un po'rispettivo prima di credere che quei ribaldi fossero altrettanti scellerati. All'età per esempio di Filippo Augusto re di Francia il nome di ribaldo non era sì tristo come lo fu nei tempi succeduti. E perciò il medico ed istoriografo di questo re chiamato Rigord nella narrazione delle geste di lui per l'anno 1189 descrivendo l'assalto dato ad una città non ben munita scriveva, che « i ribaldi dell' esercito » di Filippo i quali erano soliti muovere i primi » in quelle fazioni fecero impeto contro i ne-" mici sotto agli occhi del sovrano. " (2) Dappoi per la ragione stessa per cui gli onorevoli ladroni dei tempi andati (3) diventarono quello che sono ai giorni nostri, anche quell'animosa milizia dei ribaldi datasi alla malvagità ed allo

(3) V. sopr. pag. 187.

<sup>(1)</sup> Ib. cap. 10. (2) Rigord, gest. Phil. Aug. in collect. in Duchesne tom. 3.

198

Oltre a quanto si contiene in questo statulo altre notizie ricavansi sull'officio del re dei ribaldi da quanto ne racconta il Buttelerio. (1) " Il re dei ribaldi, scrivea egli, ha di suo di-» ritto la giuridizione sopra ogni maniera di » giochi che fannosi durante l'oste e la caval-» cata del re. Item gli spetta la ragione di due » soldi per ogni casa dove soggiornano le fen mine di mala vita, ed altrettanta somma » per ciascuna di esse. » Da tale tributo provenivano molte maniere di scandoli, e perciò cita l'autore un curioso monumento dell'anno 1380 contenente le querele di Pietro e Stefano Calce fratelli e di Cola moglie del primo di essi contro di Antonio di Sagiaco, il quale dicendosi re de'ribaldi, e come tale pretendendo d'avere la ragione d'emgere per ogni adulterio che potea avvenire in quei contorni cinque soldi di provento, o torre pegno del pagamento, inquetava ogni di anche le oneste donne, minacciandole di condanne vituperevoli; e fra le altre avea accagionato di nefandità la Cola suddetta, di cui il marito e il cognato rendevano la più buona testimonianza, e richiedeva da lei o i cinque soldi o il pegno.

Posta così in chiaro la diversa fortuna di questa parola di ribaldo, io soggiungerò solamente, che non potendo sperarsi sia mai la terra per essere mondata da ogni maniera di ribalderia, vagliono meglio certamente nel ri-

<sup>(1)</sup> Summa rural, lib. II, tit. 1 ap. Ducange.

spetto della civiltà i tempi nei quali i ribaldi si mettono dentro la porta di una delle case regie chiamata prigione, che i tempi nei quali erano essi periodicamente cacciati all'ora del desinare fuori della porta dell'altra casa regia chiamata palagio. Siccome riguardo ai costumi è meglio contentarsi d'avere cento ribaldi alla moda d'adesso, che un solo re dei ribaldi alla moda d'allora.

#### Satellite.

Fra le congiunzioni o coerenze di pianeti che influivano nei tempi antichi sulla fortuna dei novelli vocaboli introdotti nelle lingue, le congiunzioni o coerenze astronomiche ragguardanti a certi vocaboli di milizia furono a dir il vero le più malagurate. Vedemmo già come i ladroni sieno stati in origine custodi della persona del principe. Abbiamo or ora veduto i ribaldi essere stati in principio onorati e coraggiosi soldati. Adesso ci tocca di vedere uguali vicende nei satelliti, i quali erano al pari dei ladroni guardie dei principi ai tempi romani. Cornelio Nepote descrivendo i costumi di Pausania diceva perciò ch' egli trattavasi alla regale, e ornavasi di vestimenta alla foggia dei Medi, e che Medi ed Egiziani erano i satelliti i quali lo seguivano. Orazio per lo stesso motivo dava onorata significazione a questo vocabolo chiamando sè stesso custode e rigido satellite della vera

virtù. (1) E Cicerone onorava del pari la stessa voce, allorchè scriveva che la natura avea non solamente privilegiato l'uomo per la celerità della mente, ma datogli ancora come satelliti e nunzi i sensi corporei. (2)

Siccome però il nome di re era nome odioso ai Romani, anche coloro che stavano intorno alla sua persona ritrassero di eguale odiosità. Adoperossi adunque la voce di satellite a dinotare un malvagio ministro di malvagio e prepotente cittadino. Anzi fu tanta nella sorte di questo vocabolo l'influenza della cosa principale sugli accessori, che mutato l'ordinamento politico dell' impero romano può credersi sia ritornato in onore il nome di satellite, il quale negli annali dell'impero dei Franchi trovasi soventi volte seriamente impiegato ad indicare non solo le guardie dei principi, ma alcuni ancora dei principali signori del palazzo; quelli cioè che noi ora chiamiamo capitani della guardia del re. Satelliti per ugual ventura furono anche chiamati nei secoli feudali i vassalli di minor dignità; e quegli uomini di contado che erano tenuti a seguire il vessillo dei loro signori allorchè andavano a oste. (3)

L'uso odierno però ha inappellabilmente condannato questo vocabolo all'infamia e quando

<sup>(1)</sup> Nunc agilis fio, et mersor civilibus undis.

Virtutis verae custos rigidusque satelles.

Epistol. I, 1, 1, 1.

<sup>(2)</sup> De legib. I. 9.

<sup>(3)</sup> V. Ducange verb. Satelles.

oggidì si dice satellite s' intende un uomo reprobo condotto per prezzo a servo o ministro d'iniquità da un altro uomo più reprobo di lui. Laonde la parola ha per noi quel significato medesimo che aveano ai tempi mezzani in Italia i nomi di sgherro, di cagnotto, di bravo, di tagliacantoni, di mangiaferro e simili; che possa tal nome non vedersi mai più registrato in altro luogo fuorchè nei vocabolari!

Vanno tuttavia eccettuati da tal sentenza di condanna i satelliti di Giove, ossiano le stelle medicee di Galileo, con quelli degli altri pianeti. Benchè se fosse vero ciò che testè io notava dell' influenza sinistra degli astri sui nomi militari Latini, sarebbe stata più giusta cosa, che il nome di satellite disceso dalle stelle con malvagia fortuna vi fosse ritornato con malva-

gia fama.

### CAP. IV.

## Parole profane diventate sagre.

Chi mai avrebbe creduto che io sarei qui per pubblicare un frammento inedito di un'opera latina salvatasi non so come per lo spazio almeno di sedici secoli? E chi avrebbe mai sospettato che tal opera fosse per esser quello che ora noi chiamiamo un romanzo-storico? Al primo venirmi nelle mani di quel venerando monumento io sospettai di qualche trappola; tanta era in

me la meraviglia nel vedere che infin d'allora fossevi stato, non già un autore che avesse mescolato alla storia l'invenzione, (della qual cosa la letteratura greca dà qualch' esempio), ma che l'avesse fatto nella maniera appunto che oggidì si usa da chi vestigia semper adorat del protoromanziere-storico Gualtiero Scott; al quale (ed ei mel perdoni) dopo tale mia scoperta non più appartiene l'onore del primiero esemplare di quella foggia di racconto. Tutto è tale quale in quel mio manoscritto; e specialmente quello sminulozzare le cose le più minute, e quel dipingere gli eroi dalla polvere sparsa sulla punterella della berretta infino al fango attaccato alla pianta delle scarpe. Egli è gran peccato che il manoscritto sia per l'ingiuria dei tempi ridotto a poche pagine e anche interrotte! Giacchè all' andamento dello stile può sospettarsi che nel seguito noi vi avremmo trovato e la buffonata intercalare, e i dialoghi ad imitazione di natura, e i caratteri morali a dispetto di natura, e in somma tutto il resto. Basta il dire che non manca all' esordio dell' unico capitolo rimaso ( il quale per buona ventura contiene l'introduzione del romanzo) non manca dicera l'epigrafe oggidì tanto usata; e che per maggior rassomiglianza con le opere moderne questa epigrafe trovasi avere così poca correlazione col capitolo, che tutto l'appicco consiste in una parola di egual suono comune all' una e all'altro.

Io dovrei dunque qui metter al netto l'au-

tenticità di tale scrittura, e fare una scorreria critica sopra di essa, e poscia un panegirico sopra l'autore anonimo. Ma siccome io non do veruna importanza a questa mia scoperta come scoperta, ma essa ha solamente ai miei occhi il merito d'avermi risparmiato mediante la traduzione da me fattane in volgare una parte della fatica di questo capitolo, poichè vi ho incontrato spiegate per a caso alcune di quelle parole che m'avea proposto di commentare in questo luogo della mia opera, perciò pubblicandola io come scrittore etimologico e non già come antiquario, il lettore vorrà dispensar con me che io tralasci ogni altra prefazione.

Ripeto solamente che forse è stato un peccato la perdita di quel libro: poichè se l'autore fosse mai riuscito a dare all' opera sua tal colore, che si potesse ragionevolmente chiamarla non romanzo-storico ma ultra-romanzo-storico, la caricatura sarebbe potuta tornare giovevole in qualche maniera ai buoni studi; parendomi che l'esagerazione debba servire alla critica nel giudicare dei vizi della letteratura, come la lente

al cerusico nell' esaminare una piaga.

Aggiungerò aneora, che siccome la caricatura non può da chi ragionevolmente scrive esser indiritta, e da chi ragionevolmente legge essere intesa ad altro fine, che a quello di porre gl'imitatori in avvertenza dello strettissimo varco che passa fra l'ottimo e l'esagerato, anche la caricatura di cui trattasi sarebbesi dovuta giudicare fatta senza animo di screditare le buone

204 scritture che nelle future età poteano rampoli lare in quel genere; e perciò il lettore l'avrebbe mandata dove andava, e non mai scambiata per una parodia di quei grandi, che non cessano d'esser grandi e di grandemente dilettare, an che quando hanno fra le mani materie non ag gradite ai giudici più rigorosi della letteratura E questa avvertenza tanto più è opportuna quanto quegli scrittori sono più famosi: poich uno scrittore di gran fama travolve i miglior ingegni dell'età sua, e conduce ad imitarlo an che coloro che dalla natura propria erano de stinati a divenire eccellenti in altro studio. Ondi potrebbe dirsi che sarebbero in ogni età in mag gior numero gli scrittori buoni, se fossero pii rari gli ottimi.

Nume, Religione, Superstizione, Pontefice, Immolare, ec.

Frammento dell'introduzione di un antichissimo romanzo-storico.

Colla presente di certa nostra scienza el autorità abbiamo ordinato e comandato. Frammento di vecchia legge.

Il Tevere nel correre attraverso le campagni latine ora spinge i suoi flutti per diritto comi uno strale che vola al suo scopo, ora vassent tortuoso a guisa di biscia, e sembra voglia al lentare il suo impeto menando in giravolta le

sue acque dalla destra o dalla sinistra sponda. Dovunque ei passa le terre più alte corrose nelle sondamenta pendono colla loro sommità sulle acque; e ad ogni più gagliardo lambimento che queste fanno nelle pareti di ambe le sponde, veggonsi sgretolare e cader giù confusamente rena, sassolini, vecchie radicette, gusci d'ostriche, bucce di grilli e di cicale, scogli e ossa di frutte, cadaveri di bestiucce che passarono e finirono in breve distanza da quel luogo la loro vita, e talvolta ancora nidiate intiere di formiche colte bruscamente da un filo d'acqua incavernatosi d'improvviso per un qualche fesso nelle loro stanze, il quale non trovando spedito lo sbocco spinge fortemente da un lato la parte meno resistente del terreno, lo sconquassa, lo divelle e mandalo giù a precipizio. Va allora in fondo delle acque che leggermente se ne tingono la maggior parte dei frantumi; ma il formicajo reggesi per alquanto tempo a galla, e quelle disgraziate bestiuoline agitandosi nel piccolo vortice formato da quella ruina tentano di appiccarsi a tutto quello che non è acqua; infino a quando spossate e ammollate perdono la virtù di dimenarsi e sono rapite dalla corrente.

Una grossa nidiata di tali insetti, dischiusasi nell'anno dugento quarantacinque dalla fondazione di Roma o in quel torno, cadeva appunto rovinosamente nel Tevere per cagione di uno scoscendimento consimile in una delle ripe che sottostanno al colle Aventino, quando il giovine patrizio Lucio Giunio Bruto recatosi per av-

ventura in quel luogo sedeva sopra un grosso sasso fitto per metà entro la sabbia e per metà sporgente sopra il terreno. Egli tenea una gamba inverso il Tevere e un'altra inverso Roma; ma il pensiero suo era tutto da quest'ultimo canto, e confortandosi egli di un momento di solitudine ricomponeva ad iracondia e fierezza il suo viso oramai sconciato da lungo abito di una

simulata scimunitaggine.

Il viso di Bruto non era già quale a tal nome si sarebbe convenuto. Le sue fattezze erano regolari, sebbene maschie e gagliarde, come confaceasi ad nomo membruto ed assai bene atante della persona. Scintillavangli in fronte due grandi occhi neri; ehe sarebbero stati belli a vedersi. se un po'di lividore attorno alle pupille e aleune vene sanguigne largamente disegnatevi non avessero dato loro una luce sinistra. La bocca era piccina, ma aperta un po' obbliquamente, talchè nello schiudersi prendevane il suo sorriso un sembiante di amarognolo; aggiuntovi che mancavagli nel filare superiore della mascella un dente dei mezzani, scossogli da un pugno che egli era stato tratto assai gagliardamente in una rissa giovanile. La capellatura sua era spessa e crespa; e notavasi come una singolarità, che in mezzo alle ciocche di color castagno cupo che gli coprivano il capo sorgesse a distanza di due dita dalla fronte e di tre dita e mezzo al dissopra dell' orecchio destro un mucchietto di capelli rossigni, che taluno paragonava scherzosamente a quelle poche foglie alide

di un anno innanzi, che nella primavera rimangono appiccate per alcun tempo agli alberi
già rivestiti di novello fogliame. Nel rimanente
non differenziavasi egli dal comune dei Romani;
solo che dicevasi ch' ei s'avesse le mani di una
lunghezza e larghezza e profondità fuor di misura, talchè gli amici suoi le chiamavano zampe,
ed allorchè erano in movimento se ne guardavano come dalla mala cosa.

Una di queste mani (non si sa ben la quale) area egli infissa nel collaretto della tonaca, e tenevane pendente il braccio, o per dare a questo una novella positura, o per appoggiare in sulle dita il mento, allorchè il rovinio di quel formicajo lo scosse e ruppegli la foga delle sue meditazioni. E poichè l'ora avanzata richiamavalo in città, ed ei non lasciava mai sfuggirsi il destro di un qualche nuovo trovato che gli desse l'aria d'imbecille; visto aggirarsi nel Tevere quel grosso numero di formiche, tuffo nelle acque leggermente una pertica, quella pertica medesima che conteneva nella parte sua interiore una verghetta d'oro (imagine dell'ingegno suo coperto ) la quale ebb' egli poscia ad offrire in dono all' Oracolo di Delfo, inviatovi insieme coi giovani della regia stirpe dal re Tarquinio il superbo. Tuffata dunque quella pertica, ed innalzandola dappoi a fior d'acqua, e qua e là volgendola dove più spesseggiavano le notatrici, presentava loro come una riva cui aggrapparsi. E in fatto in poco d'ora la pertica <sup>fu</sup> ricoperta di bestiucce naufraghe. E como

l'umidità avea loro inzuppate le gambuccie, e la scossa del fiotto avea dislogato molte di quelle loro membroline, una gran parte non s'era ancora riscossa quando Bruto entrava in città. Onde egli facendosi largo fra il popolo, e mostrando quel suo bacolo dove incominciava a vedersi il brulichìo di quegl'insetti che ritornavano a vita, gridava: decretatemi, o Quiriti, cinquanta corone di quercia, perchè le vite di cinquanta vostri concittadini sono state da me salve con questa sola arma.

Ma il popolo questa volta non gli ponea mente, perchè ritornando dal foro, dove avea inteso bandire un novello editto di re Tarquinio, traeva a calca al Campidoglio per assistervi ad una so-

lennità religiosa.

Avea questo re occupato, come ognun sa, il trono con un parricidio, e ritenutolo con la violenza. Non più autorità del Senato, non più rogazioni al popolo. Le leggi formavansi da lui solo, o col solo consiglio dei suoi famigliari; e siccome le leggi altro non erano che la volontà e l'arbitrio di lui, così l'obbedienza alle leggi era solamente timore che di lui aveasi, e come re che maneggiava ogni cosa a suo talento, e come giudice; dappoichè contro alle consuetudini antiche a sè solo e senza consiglieri avea anche risesbato ogni giudizio sovra delitto capitale.

L'editto che egli avea allora promulgato contenea la convocazione fattasi di varj popoli de Lazio, acciò convenissero in un dato giorno nel bosco Ferentino per rinnovarvi con lui l'antica alleanza. Alla qual cosa i Latini acconciavansi assai malvolentieri e con previdenza d'inganno; come poco dappoi ebbero a sperimentare, avendo Tarquinio mescolato i Latini e i Romani negli stessi manipoli dell' esercito, affinchè nè un duce speciale, nè un separato comando, nè un vessillo nazionale rammentasse ai popoli del Lazio ch'ei potevano essere, non che sudditi in apparenza di soci, nimici e nimici formidabili dei Romani. L'editto intanto era stato composto, (per ciò specialmente che ragguardava ai Romani) con parole imperatorie, e contro alle formole consuete dei vecchi re di Roma; e il popolo già per altri rispetti mal pago del tirannico comando di Tarquinio mormorava di quelle novità.

Mormoravano pure i popolani per le straordinarie angherie loro poste, dacchè era venuto in capo al re d'innalzare in Roma nuovi edifizi colle opere forzate della plebe; la quale a mal in cuore sopportava che i soldati i più animosi e i più fortunati del Lazio fossero convertiti in manovali e in maestri di pietra, ed impiegati in iscavar fosse o nell'aprire lo scolo a tutte le immondezze della città nella cloaca

massima

In quel giorno adunque una delle più insigni e più dispendiose opere, cioè l'edificazione del nuovo tempio sul Campidoglio in onore di Giove, dovea avere il suo incominciamento per mezzo delle solennità religiose che erano per farvisi, onde profanare in prima gli altri templi colà eretti nella passata età. Tarquinio fendea già la calca circondato dai suoi littori; tre dei quali aveano l'incarico di badare a coloro che precedevano al principe; altri tre doveano tener l'occhio immobile sopra le persone che andavangli di fianco; ugual numero vegliava sui movimenti della gente posta alla coda; e gli altri tre più fidi erano sempre con le pupille affisate nel petto e nel volto di Tarquinio, pronti a gittarsi strettamente intorno a lui e fargli come una siepe dei loro corpi ad ogni menomo so-

spetto di concitamento popolare.

Appellavansi questi tre satelliti più fidati Lucio Dentato, Cajo Ungula e Spurio Furca, ed erano tutti egualmente disposti a mettersi ad ogni sbaraglio per la salvezza di Tarquinio, sebbene per ragioni diverse e con diversi mezzi. Dentato avea ereditato tal nome da una sua proava, la quale prima di esser donna Romana era stata donzella Sabina di quelle rapite nel noto tafferuglio del tempo di Romolo. Costei trovandosi fra le braccia di un Quiritaccio guercio, di color livido, e la cui barba di vario colore indicava già essere oramai valicato il primo mezzo secolo del suo celibato, e veggendosi dallato un Quirituccio di snella apparenza che tentava di sottrarla al primo occupante, e parendole che gli occhi del Quirituccio le dicessero (poichè in quel serra serra non sarebbe stato possibile di parlare altrimenti) deh! ti lascia rapire da me chè noi due siamo più assortiti; veggendo dico, che gli sforzi quantunque gagliardi del giovane campione non poteano giungere a disnodare quelle due braccia di marmo colle quali l'uomo dalla faccia livida tenea strettamente cinta la vergine, ella tale gli appiccò un morso sulla collottola, e tale fu la stretta che gli diede, che i sei denti di sopra della mascella anteriore erano solamente per brevissimo spazio discosti dai sei denti inferiori. Onde il rapitore livido, temendo non si facesse ad una seconda stretta la congiunzione dei due filari di denti, gridato un lunghissimo Eheheu, allargò alquanto le braccia di marmo e lasciò scapolarsi la preda; la quale predata tosto dal vicino contendente èbbene per quella valentia, e ritenne anche nei figliuoli con quel vicino avuti d'indi a non molto, il nome di Dentata.

Lucio Dentato era caro al re, perchè quel resto di sangue Sabino ch'era colato nelle sue vene era tutto passato sulle gote di Servilia Dentata sua figliuola, la quale era la più rubiconda delle vergini di Roma, ma di un rubicondo che tirava un po'sul papavero. Piaceva assai questo colorito al re, ed avea fatto di Servilia la custode delle sue toghe. Anzi fuvvi chi disse che in quel giorno in cui il messo del figliuolo suo Sesto Tarquinio, ricercando instruzione del come dovesse egli comportarsi coi cittadini Gabji quali aveano posto in lui ogni fidanza, trovo il re che mozzava ed abbatteva col suo bastone le teste dei papaveri del suo giardino, non avesse già questi in animo di dare al figliuolo

la tacita lezione raccontata dagli storici, ma di sfogare solamente la bile conceputa in cuore contro alla sua bella color di papavero, perche visitando in quel giorno le sue toghe avea ritrovate frammiste ad esse alcune tonache di un giovane auriga etrusco ammesso di recente a servire nel suo palagio. Ciò non ostante Servilia continuò ad essere onnipossente presso a Tarquinio; e il genitore di lei creato primo littore consondeva nelle sue affezioni e nello zelo da cui era animato il re e la figliuola. Narrasi da alcuni ch' ei s'avesse le dita delle mani così lunghe, che le nocche ne fossero l'una dall'altra discoste quanti sono lunghi i boccioli di una canna salvatica, e che quando quelle dita si componevano nella forma più acconcia per aggavignare qualcuno, avessero elleno nè più ne meno la forza e la durezza di una grossa tenaglia.

Cajo Ungula era nato in casa Tarquinio da una schiava, ed era stato il compagno e il disserra porte di tutte le scorrerie notturne del giovane principe. Spentagli la lanterna da un buffo di vento in una notte in cui il principe volca scalare in Transtevere la casa di un Quirite di fresco ammogliato, e partito per alcuni suoi negozi alla volta della Campania, salì Ungula il primo, e ponendo il piè in fallo aveasi spezzato nel cadere la gamba sinistra poco al dissotto del ginocchio. Onde tutte le volte che egli volca ricordare a Tarquinio la sua fedelta, anche la sua gamba rotta vi entrava sempre

come per intercalare.

Il terzo di quei littori aveasi guadagnato l'onore dei fasci e della scure, solo perchè facendo egli per lo avanti il mestiere di spacca-legne, Tarquinio in passando per a caso avea notato per lunga ora che la scure di lui non mai schianciva, e bastava ch'egli in prima avesse tocco come per segno il luogo dove volea percuotere, perchè scendesse cola dirittamente il colpo e fendesse bravamente la legna senza deviarne la larghezza di un filo. Onde Tarquinio avea detto nel suo sè: costui mi reciderà certamente ben nette tutte quelle teste l'unione delle quali col loro collo non mi va a sangue. E così fu fatto littore.

Ungula volgendosi a caso vide aggirarsi in quel tramestio di gentame d'ogni maniera Giunio Bruto, e disse al re: per la mia gamba rotta, che Bruto dee aver fatto qualcuna delle sue, perchè ei m? ha l'aria più sbadata del solito. Ma il re non ponea mente nè al littore ne a Bruto, e meditava profondamente sopra il grosso teschio poco prima discoperto negli scavamenti di quel colle, dubbioso qual era se più valesse ad augurare superiorità una testa, o pure a presagire disgrazia una testa tronca. Procedea dunque il corteggio gravemente e in silenzio; e Bruto cui la presenza di Tarquinio facea nello stomaco l'impressione medesima che vi avrebbe fatto l'acqua calda, era diventato più giallo del consueto: e stralunando gli occhi e scompigliandosi la ciocca rossigna del capo, sulla quale più frequentemente per alito presone gittavasi la mano, fece alcuni passi indietro; e non potendo ritrarsi quanto volea liberamente, fatti due angoli acuti dei cubiti, e girandosi intorno come una macina, costringeva la moltitudine ad aprirsi in tanti cerchi, tagliati l'uno dall'altro nella forma medesima, che lo sono i cerchi i quali disegnansi sulla superficie dell'acqua al cadervi

per entro alcuni sassi.

Un giovane latino e un suo compagno di fresca età nativo di Corinto che trovavansi a mal partito per gli urtoni e i tracolli ricevuti nella folla che sempre più disordinata addensavasi al piede del Campidoglio, visto Bruto farsi largo con quel suo muoversi vorticoso, lo vollero raggiungere per escire di mezzo alla moltitudine insieme con lui; ma non avendo ben misurato la distanza che passava fra il vertice e le basi di quei due angoli delle sue braccia piegate. noco mancò che la gomitata ricevuta dal giovine latino non gli sfracellasse una costa. Onde èbbene ad esclamare in tuono dolente, come alcuni secoli dappoi fece un celebre romano, tu quoque Brute? . . . Al suono di tal voce riscossosi Bruto soffermossi, e riconoscendo quel giovanetto tesegli la destra in sembianza di chi domanda perdono di un fallo involontario.

Il giovane latino era figlio minore di Turno Erdonio principe d'Aricia, di quel Turno, che Tarquinio avea poco prima con pretesto di tradimento fatto precipitare a capo in giù entro all'acqua Ferentina, aggravato di grossi sassi

assinche non potesse ritornare a galla. Il nome suo era anche di Turno, ed il suo officio nella patria era quello di augure. L'odio dei Tarquini non erasi estinto nella famiglia con quella trista morte del fratello primogenito, ed erasi alle cagioni antiche di emulazione aggiunto anzi il bisogno della vendetta. E siccome Bruto lasciavasi talvolta giudicare per ciò che valeva da coloro ch'ei trovava all'unisono del suo cuore, era già stata in prima fra lul e i fratelli Erdonj stretta famigliarità dopo un viaggio che egli avea fatto in Aricia, in occasione che Tarquinio volendosi fare novella beffa di Bruto avealo spedito in Taranto e in Aricia, acciò gli recasse da quella città i migliori porri segaticci che vi avesse trovato, e da questa il miglior porro capituto; avendo udito dire che in quei due luoghi veniano più rigogliosi, (1) ed essendo egli solito di mangiarne giornalmente insieme colle lattughe. Ma Bruto parlando in casa Turno di quell'ambasciata del porro, avea giurato che tal porro darebbe egli un giorno a Tarquinio a mangiare per la coda, che gliene rimanesse per tutta la vita arsa la gola. Aggiungevasi a queste ragioni di ospitalità ed amicizia, che il Turno secondogenito avea posto

Mittit praecipuos nemoralis Aricia porros: In niveo virides stipite cerne comas. Ib, 19.

<sup>(1)</sup> Fila Tarentini graviter redolentia porri Edisti quoties, oscula clausa dato. Mertiel. epigr. XIII, 18.

l'occhio addosso alla sorella minore di Lucrezia di Collatino stretta congiunta di Bruto, nella cui casa questi bazzicava assai di frequente; del qual amore narreremo in appresso le vicende.

Il giovane corintio era discendente da un fratello di quel Lucumone corintio, dal quale era venuta la schiatta romana dei Tarquinj e chiamayasi Demarato. Egli viaggiava incognito e per diletto; e sermatosi in Aricia erasene poscia dipartito in compagnia di Turno per veder Roma. Fattosi pertanto conoscere a Bruto, ed avendogli questi letto in volto e giudicato nel discorso che con lui potea torsi quella maschera d'imbecille che mostrava al comune dei Romani, mossero i tre giovani . . . ( qui il manoscritto è mancante: per quanto pare da alcune parole qua e là rimase, assistettero eglino alle solennità del giorno, e i loro ragionamenti si aggirarono in gran parte sulle cerimonie religiose che in quell'istante faceasi nel Campidoglio per liberare dalle antiche religioni quel luogo, lo che dai Romani chiamavasi exaugurare; poichè lo squarcio imperfetto che incontrasi dopo, tal lacuna è il seguente:) No, rispose Turno, i Latini chiamano i Dei Numi, perchè credono che la volontà degli Dei si manifesti specialmente col dimenamento del capo il quale è da noi detto nutus (1). E così, soggiunse Bruto,

<sup>(1)</sup> Numen è formato da nuo per la via medesima per cui da fluo viene flumen.

così questa possanza degli Dei di far ciò che loro aggrada col solo scuotere della testa mi si lasciasse esercitare per un solo istante, che io darei a questo mio capo un crollamento sì fatto, che quella parte del Campidoglio dove ora sta lo cellerato non gli rimarrebbe ferma sotto ai piedi, ma ne anderebbe egli in un attimo per via diritta a riconoscere se nelle cene di Proserpina

si mangino i porri con le lattughe.

Zitto, soggiungea allora sorridendo Turno, poichè se mai s'aggirasse qui d'intorno quella brutta spia di Cajo Ungula che ti menò una volta in Aricia, non cederebbe egli il diletto di denunziarti a chi gli promettesse di restituirgli la sua gamba intiera. A cui Bruto: non v'ha pericolo, perchè egli è là che zoppica accanto al re. Vedilo che non gli stacca gli occhi d'indosso. Ma di' pure, che questo nostro Demarato abbisogna più in questo momento di rivolgersi alle tue dottrine di augure, che alle mie. E poi le mie dottrine sono della natura del tremuoto, che va maturandosi e crescendo in luoghi chiusi; ma quando poi scoppia all'aria libera, chi mi saprebbe dire allora dove sia per essere balzata la gamba rotta di Cajo Ungula o la testa di Tarquinio? Dunque vi menerò poscia in mia casa, e là negli appartamenti del tremuoto ragioneremo di altre materie. Intanto all'aria libera continua tu le tue spiegazioni sacerdotali.

E Turno rivolto di nuovo a Demarato, dicevagli: molte delle cerimonie e delle parole riguardanti il culto degli Dei hanno nel Lazio un nome, che prendendo radice nelle nostre lingue nazionali, mostra l'antichità delle nostre religioni. La parola stessa di religione n'è per esempio la prova: poichè mentre voi altri Greci date al culto degli Dei un nome che indica propriamente il timore che di essi avete, noi con vocabolo tutto nostro appelliamo così la religione o dal raccogliere (religere, retractare) tutto ciò che al culto divino s'appartiene. o dal legare (religare) che si fa per questo mezzo gli uomini alla divinità:(1) per la qual cosa alcuni danno al vocabolo di religioso (che nella sua desinenza per l'indole della nostra favella indica qualche sospetto di vizio ) un significato poco favorevole, (2) quel significato cioè che ha l'altra parola di superstizioso.

Si, disse Bruto, lo stesso appunto che superstizioso, parola che io non posso udir pronunziare senza che mi scorra per le fibre un
brivido incognito, e senza che pensi che forse
per mia disgrazia non mi toccherà mai di poter
essere superstizioso nel senso primario e proprio
della voce: poichè se i due miei figliuoli che
vedete colà fra i piaggiatori di Tarquinio starsene intenti presso a lui ad uffizi quasi servili,
mi cresceranno quali finora sono provenuti, io
temo con ragione non mi sia dato giammai di
pregare per essi il cielo acciò mi rimangono su-

<sup>(1)</sup> V. Cicer. de nat. Deor. II, 28

<sup>(2)</sup> V. Aul. Gell. Noct. Att. IV, 9

perstiti.(1) Ma ripiglia le tue spiegazioni, o Turno, che il nostro Demarato è ghiotto a ciò che io veggo di essere messo al chiaro delle nostre pratiche.

Queste pratiche, diceva allora Turno, sono in qualche parte anche conformi alle sue, perchè Romolo e Numa rispettarono in molte cose riti greci introdotti nel Lazio da Evandro, e ra gli altri le feste Lupercali che Evandro avea cortato d'Arcadia. Ed è perciò che mentre ora l'Pontefice fa il sagrificio sul Campidoglio col apo velato, come vuole il rito Albano, allorchè erò prima di salire al Campidoglio fermossi egli on Tarquinio nell'ara massima d'Ercole viino al foro Boario, e nell'ara innalzata alle adici del colle in onore di Carmenta madre li Evandro, i sacrifizi fatti in queste are si feero secondo il rito grecó, cioè col capo discoerto.

Ma questo strano nome di Pontefice che noi unto non conosciamo donde l'avete voi tolto? imandò qui il giovane corintio. Veramente

<sup>(</sup>s) Cic. d. 1. Qui totos dies precabantur et immolabant ut i sibi liberi superstites essent superstitios sunt appellati; quod men postea latius patuit. Il Vossio ( de vit. serm. lib. I, p. 32) nota molto a proposito che la superstizione nel senso uale che ha presso ai teologi è affatto diversa dal senso che sa presso ai Latiui: poichè per noi significava una curiosa o na osservazione di auguri, sortilegi o di minute pratiche proite dalla vera religione; e pegli scrittori della buorra latinità rescindendo anche dal significato originario datole da Cicerone I luogo testè notato) superstizione era solamente un tinfore sorchio degli Dei; ed era perciò quasi corrispondente a quello e noi ora diciamo scrupolosità.

strano, rispose Turno, e che solo pei Romani potea avere qualche significazione. Pensa che non d'altro viene, come il suono suo indica, che dal fare un ponte. Siccome il Tevere scorre per mezzo alla città, e i vecchi sacerdoti non poteano senza disagio passare dall' una all' altra ripa per esercitare il loro officio, fecero eglino costrurre il ponte Sublicio, che colà vedi, e fu questo il primo ponte gettato sul Tevere. E questo ponte malamente edificato ebbe una fortuna che non avranno mai le migliore strutture marmoree, poichè invece di ricevere il suo nome da chi lo fece diede il suo all'autore: e sappi che già infin d'ora questo nome di Pontefice (e quello specialmente di Pontefice massimo capo del collegio dei nostri sacerdoti) è venerando ed importantissimo. Ad essi s'appartiene il giudicare di tutte le quistioni ragguardanti alla religione tanto fra i magistrati come fra i privati cittadini. Ad essi spetta il far leggi sopra le cerimonie sagre, sui sagrifizi, sulle feste. Ad essi lo scegliere tutti i ministri minori dei sagrifizi, compresivi anche i suonatori di flauto. Ad essi l'annunziare al popolo la novella luna e lo scorrere periodico dei mesi dell'anno. Ad essi in somma il mescolarsi in ogni nostro negozio pubblico e in ogni faccenda famigliare, giacchè nulla da noi si opera senza consultare, invocare o ringraziare gli Dei.

La stessa impressione di novità t'avrà anche fatto, o Demarato, la parola immolare che noi adoperiamo nei sagrifizi. Mola è vocabolo di bas-

sissima lega, che così si chiama da noi la pietra con cui si macinano le biade . . . . Bruto aterruppelo in questo punto: infino a che tratasi di questo anch' io sono buono a spiegarlo, poiche di macine ed anche d'immolare m'inendo al pari di qualunque augure. Dunque fijurati o Demarato una macina; nè l'imaginanone tua avrà un grande sforzo a fare per rirarsela al vivo, cioè piana al dissotto, colma li sopra, e bueata nel mezzo acciò possa incrirvisi quell' ingegno che la farà girare. Figurati ora non già una macina in genere ma una macina particolare, quella macina cioè nella quale il più antico dei sacerdoti del Lazio fece, chi sa quando? tritare un po'di farro. Figurati poscia quel farro già triturato, che dovea mescolato insieme con un po'di sale versarsi sulla vittima prima di ammazzarla in onore degli Dei. Mancava la parola per nominare adeguatamente questo versamento, quest'aspersione che dovea larsi; e siccome non si va sempre assai lungi e pel sottile a ricercare i nuovi nomi, quella grossa mola, alla quale ti prego adesso di voler ritornare colla tua imaginazione, quella mola ch'era la inoperante dopo compiuto il suo uffizio, fu pregata di voler adottare per figliuolo il verbo che dovea formarsi; e il verbo neonato fu chiamato col nome della madre immolare. Figurati ora dopo tutto ciò che piacere sarebbe mai il mio, se mi fosse conceduto un giorno di farla da Pontefice e di spargere un po' del farro di quella macina sul capo di Tarquinio prima di Manno Tom. I.

dedicarlo agli Dei infernali. Certo che il vocabolo d'immolare avrebbe allora per me una significazione più importante di quello che ha ora pel nostro augure... Ma già questi significati sono soggetti sempre a mutarsi, e la mola auche senza di ciò è diventata parola da inchinarsele in faccia rispettosamente... Chi sa, ripigliava allora Demarato, chi sa che di questa fortuna non tocchi a te la tua parte, e che in grazia di quel certo tuo tremuoto, il nome di Bruto che oggi significa sciocco non voglia un giorno esser un nome da far impallidire anche i più saggi? Bruto fissò allora sul giovane corintio meglio che prima i due suoi occhiacci, e presolo strettamente pel braccio . . . ( Qui il manoscritto è interotto nuovamente, e i pochi fogli seguenti, siccome contenenti materie straniere al presente argomento, sono da me tralasciati.

PAROCO, PIEVE, MESSA, PIVIALE, CELLA.

Considerazioni generali sopra le parole sagre introdotte nella lingua latina dai Cristiani.

La significazione di questa parola di paroco presso ai latini è così discordante da quella che poscia se l'è data dai cristiani, che può dirsi che questo vocabolo siasi consagrato, come accade di parecchi uomini, in età assai avanzata e a dispetto dei genitori. I genitori possono essere stati o una parola greca denotante un carro,

ma carrozza o sedia qualunque da nolo, (1) poiche l'ufficio dei parochi antichi si era di somministrare ai viaggiatori i veicoli necessari : oppure il verbo istesso di somministrare, per mezzo di un verbo greco suo confratello di suono quasi a lui simile, (2) e ciò avuta ragione, che oltre agli obblight riguardanti il vettureggiare, incumbeva anche ai parochi latini il dovere di brnire di letto, di legne, sale e fieno coloro the per causa pubblica viaggiavano. Sia l'una o l'altra la più aggiustata di queste due etimologie, il certo si è che dal paroco il quale somministrò ad Orazio nel suo viaggio da Roma per Brindisi legne e sale presso al ponte Campano; (3) da quell'altro Nasidieno che lo stesso Orazio chiama paroco mal sofferente i bevitori smodati, e questo pel somministrare che Nasidieno faceva il vino e i cibi ai convitati nella ridicola cena dal poeta descritta, (4) da questi parochi dico a coloro che ebbero ed hanno la eura della salute spirituale dei cristiani passa sì gran distanza, quanta ve n'ha fra le bestie da tiro e gli uomini, fra il fieno e le cose sagre, fra il sale della saliera e il sale che una voce divina chiamava sal terrae. Un amatore di epigrammi potrebbe dunque dire, che viaggio più lungo di quello fatto dalla parola paroco non hanno mai fatto coloro cui li parochi antichi somministravano i cavalli per correr la posta.

<sup>(1)</sup> ines.

<sup>(2)</sup> wapino.

<sup>(3)</sup> Lib. I, sat. 5.

<sup>(4)</sup> Lib. II, sat. 8.

Alla fortuna incontrata dal nome dei parochi corrisponde anche quella del nome delle loro pievi. Pieve altro non è che la plebe, e plebe chiamavasi nei primi secoli della Chiesa l'unione dei fedeli soggetti ad un solo vescovo o ad un solo sacerdote. Anche qui dunque non solo una voce profana è diventata sagra, ma una voce indicante la parte meno purgata del popolo s'innalzò a significare il popolo tutt'intiero senza distinzione di patrizjo di plebei; e diventò così argomento di quella vera e sola possibile uguaglianza che la religione cristiana ha introdotto fra gli uomini.

Qual cosa mancava dunque perchè questa fortuna etimologica dei curati e delle loro chiese comparisse più singolare? Mancava che anche l'atto loro più venerando ed una delle più solenni loro vestimenta pigliassero nascimento fra vocaboli di profana significazione. E così fu.

Il sagrifizio che dai sacerdoti cristiani si offerisce a Dio si chiamò messa dalla parola missio o dimissio, la quale indica il mandar via che faceasi i fedeli dagli offici divini, cioè i catecumi prima dell' incominciamento del sagrificio, ai quali il diacono indirizzavasi con queste parole: Si quis non comunicet det locum; quindi i penitenti; ed infine i fedeli, cui davasi licenza di dipartirsi dalla chiesa al terminare del sagrifizio con la formola anche oggidì conservata, ite missa est. (1)

<sup>(1)</sup> Voss. in etym.

Del pari quell'ammanto sacerdotale che chianasi piviale e indossasi nelle più solenni cerinonie della chiesa rammenta nel suo nome alquanto guasto il pluviale, di cui vestivansi i
acerdoti dei primitivi tempi; il quale era così
appellato, perchè cuoprendosene i chierici anhe fuori della chiesa, serviva loro a difenderli
lalla pioggia. Onde nei tempi mezzani trovasi
al vestimento indicato col nome ancora di aqualifera cappa. (1)

Sorte consimile ebbe il vocabolo cella, il quale significando pei Romani come significa qualche volta per gl'Italiani la stanza terrena dove si tiene per lo più il vino, passò (forse per rispetto della picciolezza di tali stanze) a denotare le camere dei frati e delle monache, e a dare il suo nome alcune volte anche alle

cappelle ed agli oratorj.

È qui mi sia conceduto in luogo di esemplificare maggiormente di fare una breve considerazione sopra le difficoltà di lingua, nelle quali
si trovarono impigliati i cristiani, allorchè dovettero esprimere o i dogmi o le cerimonie di
una religione tutta spirituale e purissima, non
avendo ordinariamente per ciò fare altre parole
che quelle tolte dalle cose generiche, o dai
materialissimi e talvolta sozzissimi riti degl'idolatri. Era affatto impossibile di applicare alla novella religione le parole teologiche dei pagani senza
snaturarle. Perciò coloro che vollero nello scri-

<sup>(1)</sup> V. Ducange in h. verb.

vere latinamente di cose ecclesiastiche attenersi con iscrupolosità alle sole vecchie parole, scrissero frasi per lo meno ridevoli. Tale sopra tutti gli altri fu il cardinal Bembo, il quale per quella sua schiavitù Ciceroniana fu costretto malamente a chiamar la fede persuasione, la scomunica interdetto d'acqua e di fuoco, lo Spirito Santo aura della mente divina, e la volontà di Dio decreto degli Dei immortali. Siccome per la stessa ragione in cose non ecclesiastiche si vide ridotto nelle sue storie Venete a chiamare il duca di Mantova regem Mantuae, perchè mancavagli nel suo Cicerone la voce di Duce in significato di regolo e di dinasta; mancandogli la voce latina significante falcone, a scrivere che il senato di Venezia avea mandato in dono a Lodovico re di Francia sexaginta aquilas di quella sorta di cui i re soleano servirsi nella caccia degli uccelli; e mancandogli il nome romano dei Turchi, ad intitolare stranamente il loro gran Sultano re de' Traci.

I padri però della chiesa ed i teologi amarono meglio, se non di creare nuove parole, di stabilire nuove significazioni di esse, anzi che lasciare nell' uso delle parole antiche più corrispondenti alle cose novelle un' ambiguità, da cui potea eziandio fluire nelle dottrine dogmatiche qualche falsa intelligenza. (1) Così quantunque la parola latina di fato avesse in sè qualche idea di quella scienza divina del futuro che

<sup>(1)</sup> V. Voss. de vit. serm.

ha riguardo all'eterna salvezza dell'uomo, pure non fato, ma predestinazione si volle essa chiamare. Così prevalse il nome di male o di peccato originale a quello di malum nativum, o vitiositas che alcuni più rigorosì osservatori della latina purità voleano introdurre. Così benchè Tullio non abbia mai detto libero arbitrio per libera volontà, pure quella parola fu giudicata più abbondante nello spiegare la libertà dell'uomo, e come tale adoperata dal comune dei teologi.

Il fonte migliore però da cui i padri e i teologi attinsero nella creazione della novella lingua latina ecclesiastica si fu l'idioma greco. In tal modo benchè il vocabolo latino di Pontefice soccorresse a meraviglia per nominare i sacerdoti maggiori delle chiese, pure fu adoperato a preferenza il nome greco di una prefettura civile, (1) e per la correlazione fra il governo temporale e lo spirituale quei sacerdoti con greca voce furono chiamati episcopi. In egual maniera dissero meglio grecamente sinagosa che latinamente collegio, poichè quella parola significava congrega d' uomini, e questa indicava solamente una comunione di leggi. Perciò preferirono la parola *angelo* a quella di *genio*, il qual vocabolo era di moltiplice e dubbiosa significazione.

<sup>(1)</sup> Yult enim me Pompejus esse quem tota hace Campana et maritima ora habeat episcopum, ad quem delectus et negotii summa referatur. Così servendosi di voce greca parlava Cicerone del Yescovado che volea conferirgli Pompeo destinandolo come diremmo a veditore e custode delle cose sue in quelle regioni. Ad Attic. VII. 11.

Per questo anche la voce greca di battesimo parve più acconcia di quella di sacro lavacro, che latinamente sarebbesi potuta adoperare; ed elemosina di fonte greco sembrò più propria che stipes o benignitas di fonte latino; e la voce di simulatore non si stimò così espressiva come la parola greca d'ipocrita usata nel nuovo testamento.

Introdotta così nella lingua latina una novella serie di vocaboli non conosciuti nella lingua originale, tanto fu l'impero delle parole nuove, che anche quelle frasi le quali rigorosamente parlando trovavansi essere non solamente meno pure, ma anche mene corrette, restarono al pari delle altre accreditate. Scorrezioni sono per esempio il popule meus in vece di popule mi, e il Deus meus invece del Deus mi, e l'Agnus Dei per Agne Dei. Tuttavia nissuno bada a tali mende di lingua, e sarebbe forse impossibile cosa lo sbarbare dalle nostre liturgie queste piccole imperfezioni, specialmente nella bocca del volgo.

Sia conclusione di questa digressioncella un avviso di più ai così detti puristi delle lingue, acciò veggano che l'introduzione di cose nuove necessita l'ammessione di novelle voci; e che l'intromessione delle parole viete a denotare quello ch'è nato dopo di esse è le più volte, non solo uno sfregio che fassi alla parola antica, costringendola quasi sforzatamente a comprendere nella sua significazione ciò, che nell'età sua non era ancora conosciuto, ma eziandio

un tradimento alle cose novelle, delle quali lasciasi in tal guisa mal sonante ed imperfetta la spiegazione.

### CAP. V.

# Parole sagre diventate profane.

La prima idea di questo capitolo mi rampollo in mente infino dalla mia infanzia, quando io udiva nei discorsi quotidiani dei miei maggiori suonar loro ad ogni momento sulle labbra la parola di Giacobino. In sulle prime io credetti che Giacobini fossero gli abitanti di una qualche città così appellata. Poscia sentendo che nella stessa città eranvi dei Giacobini e dei non Giacobini, giudicai col mio giudizio infantile, che dovessero eglino essere come a dire i confratelli, o i soci, o i membri di un qualche collegio, simili a quelli che io m'avea avanti agli occhi, i quali erano tutti legalmente e pacificamente constituiti. Sentendo dappoi spararne delle grosse contro ad essi, dissi fra me: che cosa vorranno essere questi benedetti Giacobini che a forza di sentirli nominare me ne cornano oramai gli orecchi? Saranno io credo quelli che diciamo banditi, malfattori, di quelli che fanno di notte le loro scorrerie per inquietare le oneste persone. Ma no, che sento nominarli come gente che opera a lume di sole; e poi se fossero malfattori, trovandosi eglino così alla mano,

gli avrebbono di già a quest' ora arrestati tutti quanti. Il meglio si è che io ne chiegga a chi ne sa, e così ne sarò chiaro. Coloro che sapevano mi dissero dunque allora che sorta d'uomini quella si fosse, spiegandomela il più che si poteva acconcio alla debole mia intelligenza. Pure io non rimaneva soddisfatto, perchè non la sustanza sola, ma il nome ancora eccitava la mia curiosità; e sia che la mia vocazione etimologica desse di sè qualche bagliore, talchè io fossi infino dai primi anni abile a discomporre le parole, come Ercole lo era nella cuna per istrozzare i serpenti, sia altra occulta ragione, io sentiva già in quella parola di Giacobino l'odore di Giacomo. E percio nuova interrogazione e novella risposta; per la quale finalmente venni a sapere bene al netto la storia del convento e della chiesa, e delle raunate colà fatte, e tutti insomma i particolari della cosa. Vedi dunque, diceami nel conchiudere quel mio maestro, vedi come questa parola da significazione di cosa sagra è passata a nome di cosa profana, anzi di cosa . . .; ma il nuovo epiteto ch'egli vi pose non va qui riferito, perchè ne discapiterebbe l'unità del titolo da me dato al presente capitolo. Intanto ho voluto confortarmi di questo ricordo della prima e della migliore età, e di questo cenno della primogenita delle mie etimologie, per entrar con più lieto animo a discorrere delle altre sorelle di quella parola, delle quali d'anno in anno mi è sempre venuta crescendo la famiglia.

Dunque, dimanderà qui taluno, dunque un uomo furioso, pazzo, bestiale, impetuoso che batterebbe la più cara delle sue donne e fracasserebbe la più preziosa delle sue scodelle, quest' uomo era un personaggio sacro? No, rispondo io, ma al rovescio un personaggio sacro era un uomo che in certi momenti diventava furioso, bestiale, con occhi da basilisco, con lingua da vipera, col capo sempre crollante come quello delle galline quando camminano, con muscoli convulsivi, con digrignamento di denti, gonfiamento dell'abdome, del petto, del collo, respirazione difficile, faccia di porpora ben tinta o di color violetto, insomma concio sì fattamente, che era cosa ben prudente il non mettergli allora fra le mani nè la più cara delle sue donne, nè la più preziosa delle sue scodelle.

E mi faccio a spiegarlo meglio. Fanaticus viene da fanum, che come ognun sa significava luogo sagro e tempio. Quegli antichi Latini adunque, i quali con l'animo d'indovinare le cose future aggiravansi intorno ai templi per farvi ciò che noi ora diremmo matteggiare, e che eglino dicevano bacchari, questi tali prendendo dal nome di fanum, onde essere appellati fanatici, prendevano ancora di quelle vaporosità prosetiche che si credea esalassero da qualche spiraglio dei templi, per dimenarsi e contorcersi alla maniera prosetica d'allora; la quale

essendo la stessa stessissima di quella che dopo la chiusura di quegli spiragli fu usata costantemente dai fanatici non profeti dei tempi posteriori, ne venne che quel nome diventò non solamente profano, ma un sinonimo quasi del

morbo epilettico.

Così si vede che la parola fanatico era sagra per quella stessa ragione etimologica per cui una cosa profana chiamavasi profana: poichè anche in essa ha diritto quel medesimo fanum di cui si parlava; e quel pro che gli si è attaccato di costa ha operato in lei come un cambiamento di natura. Onde nella maniera stessa con cui i giorni profesti dei Romani erano i giorni loro non festivi, così ancora le cose profane furono quelle che non erano sagre.

Non anderemo molto discosto per incontrare adesso le origini egualmente reverende della parola fatuo. Fatua era una Dea chiamata altrimenti la Dea Bona, ed era la moglie del Dio Fauno. Imeneo più ben assortito non potea imaginarsi: perchè Fatua era stata così chiamata dal fari, cioè dal parlare. Donde si vede chiaramente che in quei primi tempi le femine non che essere ciarliere, come dicesi sieno diventate nei tempi posteriori, non aveano generalmente il dono della parola; tal chè è d'uopo pensare che il poter parlare fosse allora una qualità particolare come lo è oggidì l'esser grasso o l'esser magro. Fauno anch' egli avea tratto il suo nome dal medesimo verbo fari. In luogo dunque di essere costretti ad intendersi a forza

di cenni, come dovea allora intervenire in parecchi matrimoni, questi due Dei accomodarono con quattro parolette le loro faccende, e per campare si posero a predire il futuro. La qual cosa dovette tornar loro assai profittevole; poichè come suol dirsi che ne'paesi dei ciechi chi ha un occhio è re, così nel paese dei mutoli

chi parla è profeta

Che se la cosa non fosse proceduta tale quale io la presumo, non perciò nella sostanza sarebbe variata la storia della parola fatuo che ora abbiamo fra le mani: giacchè il certo si è che fatuari pei Latini era lo stesso che l'essere colto ed invaso da furore divino; che gli antichi considerando il verbo fari in quel suo significato il quale ha rispetto alla predicazione delle cose avvenire, trassero da quel fonte non solo le parole di vate e di vaticinio e di fato, ma quella eziandio di fatuo inteso per profeta; che poi per le ragioni stesse per cui i fanatici divennero furiosi, i fatui diventarono sciocchi ed. insensati. Grand' esempio dell' instabilità delle cose umane! Cominciare nel tempio e finire nell' ospedale.

# Ferale.

Feste ferali chiamavansi dai Romani le feste consagrate ai Dei mani che soleano celebrarsi nel mese di febbrajo, e le quali così erano dette o dal ferire che faceasi le vittime nei sagrifiej, o dal portare le vivande (a ferendis epulis)

nei sepolcri dei trapassati, che così solemizzavasi allora l'ufficio del mortorio. Gosa ferule perciò venne a significare cosa triste, mortifera, funebre, per la ragione medesima per cui in senso opposto da una solemità lieta abbiamo noi tolto imagini di letizia, dicendo che fu in tal occasione una vera pasqua, o che di tal cosa se ne fe' una pasqua, cioè se ne pigliò gran sollazzo. Oggidì non si pensa a ferir vittime, nè ad apportar minestra o companatico sulle tombe dei morti. Pure la parola di ferale segue ad aver vita; benchè deposte le vestimenta sue sacerdotali, altro non abbia ritenuto dell' antica sua condizione, salvo il terrore che inspirava.

# Fastigio.

Questa parola di fastigio, significante primieramente come ognun sa la sommità, cima o colmo di un tetto che restringendosi nel sorgere termina in un cacume, non era parola sagra considerata in sè stessa, ma lo era avuto riguardo all'uso privilegiato di quella forma di copertura, riserbata specialmente ai templi degli Dei, la quale prima inclinavasi solamente da un lato onde lasciare scorrere l'acqua piovana per una sola china, e dappoi fu partita in due declivi. Questa forma siccome bella all'occhio piaceva talmente a Cicerone, che dove egli nei libri suoi dell'Oratore (1) discorre della

<sup>(1)</sup> De Orator. III, 46.

maniera di accompagnare in ogni cosa la venustà con l'utilità e di render belle ed aggraziate le cose necessarie, cita fra gli altri esempi il fastigio del tempio di Giove Capitolino, il quale quantunque costrutto in quella guisa acciò la pioggia più facilmente ne cadesse a basso, pure, dic'egli, ha in sè tanta dignità, che se quel tempio dovesse edificarsi in cielo, ove certamente non piove, sarebbe conveniente di dargli egual forma.

Dai templi degli Dei passò il privilegio di questo tetto in punta ai palagi dei Cesari: e quel grande che dà ancora ai Cesari il nome ebbe dal popolo fra gli altri onori anche questo. Onde scriveva Floro, (1) che tutto era stato accumulato sul suo capo, statue intorno ai templi, corona nel teatro, bigoncia in curia, fastigio in casa, un mese in cielo, e il nome di dittatore e di padre della patria. Le quali cose tutte, soggiunge gravemente lo storico, poneansi come bende ferali sul capo d'una vittima giù destinata a morte.

Non perciò bisogna credere che nei tetti dei privati l'acqua dovesse scorrere per lo piano: poichè non solo trovasi negli scrittori latini la menzione di fastigi delle case private, ma il nome ancora di fastigio fu trasportato a significare qualunque fisica eminenza o morale superiorità. Solamente, o perchè la cima era più innalzata negli edifizi sagri, o perchè distinta

<sup>(1)</sup> Histor. IV, 2 in fin.

n' era la forma, o perchè ornavansi i fastigi sagri con le statue degli Dei, quel nome restò come per antonomasia al servizio speciale delle divinità, dalle quali ebbe, sono già molti secoli, il suo congedo.

# Supplicio.

Non scese no ma precipitò dalla sagra sua seggiola questo vocabolo, e nel precipitarne tutte s'ammaccò e si ruppe le membra. Anzi nella sua caduta, non che contenersi all'altezza delle cose profane, andò giù sprofondandosi da baratro in baratro infino a toccar fondo nella sede delle cose le più tremende, allorchè unissi al suo nome di supplizio il tristissimo epiteto di estremo. Eccone la dolente istoria.

Abbiamo veduto altrove (1) che il supplicare altro non era che un piegarsi e un inclinarsi per orare, specialmente al cospetto delle divinità. Questa piegatura del verbo supplicare trovasi anche nel nome supplicium. Significò dunque primieramente tal nome l'atto di chi supplica e di chi prega; come alloraquando durante l'ansietà grandissima dei Romani nell'aspettare le nuove del campo di Claudio Nerone console prima di quella famosa sua battaglia presso al fiume Metauro, le matrone romane ( le quali come dice Titio Livio non erano buone a far

<sup>(1)</sup> V. alla pag. 160.

aliro) aggiravansi per tutti i templi stancando

gli Dei suppliciis et votis. (1)

Siccome però gli Dei non erano soliti prestare benigno orecchio a quei supplicanti, i quali quantunque piegati in angolo acutissimo s'avessero le mani vote, perciò dovendo di necessità il supplicio essere accompagnato da un'offerta, questi due nomi vennero a significare la medesima cosa. E di offerta parlava lo stesso storico, quando dopo quel brutto avvenimento della vestale Floronia addimesticatasi di troppo con lo scrivano del Pontesice Lucio Cantilio, parve ai Romani quella dimestichezza nelle tristi vicende del tempo niente meno che un prodigio, per cui fosse necessario consultare gli Dei. Onde Fabio Pittore su inviato all'oracolo di Delfo a richiedere quibus precibus suppliciisque si potesse placare il cielo. (2) E più chiaramente ancora Epidico nella commedia di Plauto intitolata col suo nome, prima di accondiscendere ad un desiderio del suo padrone, no. gli diceva, non ti lascierò fare quello che tu vuoi nisi supplicium mihi das; e il padrone il quale intendeva allora questa dimanda diversamente di ciò che ora s'intenderebbe da chi esercita il criminale, rispondeagli: sì ti darò il supplicio che mi chiedi, ed avrai calzari, tonaca e mantello. (3)

<sup>(1)</sup> Tit. Liv. XXVII, 50.

<sup>(2)</sup> Tit. Liv. XXII, 57.

<sup>(3)</sup> Epid. V, 2, 59. MANNO Tom. I.

Col nome di supplicio erano anche distinti quei rami di verbena e quei veli che portavansi avanti dagli ambasciatori di pace. Onde nelle gazzette di quei tempi sarassi detto, videsi negli accampamenti un supplicio, come ora noi diciamo, comparve un parlamentatore con bandiera bianca. (1)

Supplicio si disse ancora il sacrifizio che nelle supplicazioni si faceva; e perciò Varrone notava (2) che i buoi di più grosso volume soleano satollarsi, perchè più pingui si riserbassero ad Deorum supplicia. Ed è allora che il povero nome di supplizio, presogli un capogirlo che pareva che il cervello gli ballasse in tondo, fu la prima volta minacciato di mal caduco, ossia come la Crusca lo chiama troppo rispettosamente male benedetto. Qual male gli toccò di patire dappoi senza speranza di guarigione, allorchè facendosi la trasposizione della parola da un bue ad un uomo, anche la pena capitale o il martoriamento dei malfattori fu detto supplizio.

Vedi dunque com'è andata a mettere nel patibolo la strada tortuosa e varia per cui si è fatta passare quella parola: e come, se questa strada si potesse ricorrere allo insù, parrebbe cosa strana oggidì a quei tanti e tantissimi che fanno, presentano, raccomandano, accettano o riget-

<sup>(1)</sup> V. Sallust. Jug. 50.

<sup>(2)</sup> De re rust, II, 5.

139

tano le suppliche di Tizio e di Sempronio, il chieder o il render conto del loro supplizio. (1)

# Tripudio.

Siccome nei nostri tempi allorchè si dà battaglia si pubblica un così chiamato ordine del giorno, nel quale in sostanza si dice, coraggio, che il nemico val poco e la gloria moltissimo, così ai tempi dei Romani ad oggetto d'incoraggiare i soldati pubblicavasi nei loro ordini del giorno che i polli sagri aveano mangiato. E siccome non è bene che i soldati sappiano il segreto dei generali, perciò nissun sapeva che quei poveri polli faceano il giorno innanzi della battaglia quella che noi chiamiamo vigilia, acciò il digiuno del di precedente rendesse più facile l'augurio . . . Ma che cosa ha da fare ciò col tripudio? mi dirai tu o lettore. Ha da far tutto u rispondo io, perchè tripudio era voce augurale, e volea dire l'auspicio che ritraevasi da quel pasto dei polli.

<sup>(1)</sup> A questa parola avvenne lo stesso che al verbo latine macture, il quale significava accrescere, aumentare. Siccome pertanto nei sagrifizj che faceansi agli Dei soleasi dir loro macte esto hacce dape, hocce vino etc. etc., ossia accresciti e fa il tuo pro di questi offerta, perciò si confisse per così dire l'offerta coa la scure, e il nominare il bue e l'agnello mactati fu lo stesso che dire che quelle bestie erano state uccise. Onde fu facile di trasportare quindi anche agli uomini la triste significazione del medesimo vocabolo. Io non so se la parola italiana di ammazzare ritragga qualche cosa dell'antico mactare. Vuolsi che ammazzare venga dal percuotere con mazza; e in ciò, se debbo dir quello che ne penso, è più soddisfatto l'orecchio che l'intelletto. Comunque siasi l'annotazione di quel verbo mactare non sarà qui fuor di luogo.

240

Ecco come drammaticamente ne discorreva Cicerone nei suoi libri della divinazione (1) -Quinto Fabio assistimi negli auspici — Ho inteso — Dimmi se ti pare che siavi silenzio. ( Silenzio chiamavasi in termine teologico d'allora il presentarsi l'auspicio senza vizio nessuno) — Sembrami che il silenzio siavi — Mangiano gli uccelli? - Mangiano. Chiedesi quindi quali uccelli e dove, e si risponde essere stati colà portati nella gabbia i polli dal ministro chiamato pullarius. Ma che cosa importa, si soggiungea allora, che cosa importa mangino o non mangino questi polli? E si replicava che niente dovea importare per ciò che ragguardava agli auspicj; ma che siccome quando i polli beccano, qualche bricciolino cade loro necessariamente dal becco, e questi bricciolini deggiono per la legge di gravità terram pavire cioè percuotere la terra, perciò tale percuotimento che stimavasi il felicissimo degli auspici chiamavasi in prima terripavium, e dappoi terripudium, e per la naturale inclinazione che le parole d'incommoda pronunzia hanno ad accorciarsi, si disse alla fine tripudium.

Ora perchè fra il cadere che fa una bricciola di focaccia in terra, e il battere la terra che si fa dai ballerini quando saltano, vi è persettissima uguaglianza, salva solamente la disferenza che passa fra una focaccia ed un balle-

<sup>(</sup>t) De divinat. II, 34.

rino, il nome di tripudio fu egualmente impie-

gato per indicare saltazioni e balli.

E così vedi o lettore, come questa voce, la quale per lampanti ragioni etimologiche era sagra e profana per gli antichi, è ora per noi, che consideriamo i polli come auspicio soltanto di un buon desinare, parola esclusivamente profana.

## Colezione.

Notiamo adesso una parola di simil fortuna la cui origine debbasi agli usi della cristianità.

Colezione si è secondo gli accademici della Crusca il parcamente cibarsi fuor del desinare e della cena, com'è l'asciolvere della mattina, la merenda del giorno e il pusigno dopo la cena. La diffinizione è giustissima; ma l'ortografia della parola, se le parole fossero governate non dall' uso ma dalla ragione, dovrebb' essere tutta diversa e non colezione ma collazione dovrebbe scriversi. Eccone la spiegazione. Collazione chiamavasi dagli antichi monaci quello che ancora è indicato con tal nome, cioè un conferimento, parlamento e ragionamento fatto insieme, il quale conferimento solea da essi farsi dopo la cena, ed aggirarsi sopra la S. Scrittura e le dottrine teologiche. Il dottissimo Mabillon nella egregia sua opera De studiis monasticis (1) ha largamente trattato questa materia, e mostrato

<sup>(1)</sup> Tract. de stud. monast. cap. 2 e 16.

la storia e l'utilità di quelle scientifiche collazioni. Nella regola fra le altre di S. Benedetto stabilivasi, che al sorgere dei monaci dalla cena stessero tutti nello stesso luogo, ed uno di loro leggesse le collazioni o le vite dei Padri, od altra scrittura di religiosa instruzione. Ora è chiara la ragione per cui dal cibo spirituale fu trasferita la collozione ad esprimere il cibo materiale. L'uso che aveasi di farla succedere alla cena, e il costume introdotto per risparmio di tempo di fare quelle spirituali collazioni nel luogo stesso del refettorio, fecero sì che collazione e cena si confusero a poco a poco l'una con l'altra, dicendo i monaci perciò eamus ad collationem allorchè andavano a cena, e suonandosi allora per la stessa ragione dalla campana del monastero il segno della conferenza. Ora siccome le cene dei monaci erano parche, il nome restò bell' e appropriato per dinotare quei pochi cibi contenuti nella diffinizione sovra citata. e per ispiegare nell'uso comune quella parsimonia di cena che osservasi dai cristiani nei giorni chiamati di digiuno.

E così per la più strana delle metamorfosi la meditazione e la discussione delle più sublimi verità della religione si è convertita in un piatto

d'insalata. (1).

<sup>(1)</sup> Puo qui aver luogo un cenno sulla parola oblata dalla quale discende il piemontese ubbiada, significante le cialde colle quali si suggellano le lettere. Oblata chiamavasi dai sacerdoti cristiani il sagro pane della Messa prima di esser consagrato e ciò dall' offerirsi in sagtifizio a Dio. Ai monaci in alcuni tempi so-

Onde ben si può alla fine di questo capitolo fare ad alcune parole il rimprovero che nella divina commedia indirizzavasi da Dante agli uomini:

Chiamavi il cielo e intorno vi si gira Mostrandovi le sue bellezze eterne; E l'occhio vostro pur a terra mira.

### CAP. VI.

### Parole storiche.

Sı è disputato molte volte sul come e da chi deggiano formarsi i novelli vocaboli; ma nel mentre che si battaglia dagli uni per tener chiuso il santuario della favella, e dagli altri per tenervi aperte tante porte quante ne avea la Tebe Egiziana, sopravviene un fatto che tira a sè l'attenzione degli uomini. Gli uomini in prima lo ricordano: quindi lo confrontano con gli altri avvenimenti che si succedono; e questo confronto diventando quasi misura ed esemplare di altri fatti, l'avvenimento stesso va pren-

leansi distribuire tali oblatue non consagrate e solamente benedette, avanti degli altri cibi. Si diede quindi lo stesso nome agli altri simili e tenuissimi pani di fior di farina, la cui pasta quasi liquida stringesi entro a forme di ferro e cuocesi sulla fiamma. Dei quali pani appellati cialde dai Toscani, i Francesi conservarono l'antico nome, chiamando oublies quei cialdoni avvolti a guisa di cartoccio, che accompagnansi con le creme sbattute, e coi bramangieri.

dendo per sè solo tale aspetto, che il citarlo è come il rammentare una sentenza o un proverbio. Allora quella parola che racchiude in sè più gran parte del fatto acquista anch'essa una virtù generale; e gli uomini, trovando maggior significazione e per così dire maggior vita in un vocabolo ricco della menzione di un fatto splendido o singolare o almeno conosciuto, che nelle parole comuni, s'avvezzano a chiamare col nome di un uomo famoso tutti coloro che in qualche guisa gli assomigliano, col nome del luogo dell'azione le cose simili fatte in altri paesi, col segno di una cosa o di un fatto speciale la generalità delle cose o dei fatti di egual natura.

Questo rivo perenne delle lingue mette in esse con maggior abbondanza in quelle età, in cui i grandi avvenimenti o succedonsi più pronti o hanno più in sè del meraviglioso o dello strano. Ed è perciò che dove non s'arresti per cause impensate la fecondità del secolo nostro, il quale contiene nel giro di pochi anni tutti i fatti avvenuti nei secoli addietro e qualche cosa di più, il patrimonio di ogni favella dovrà esserne più accresciuto che non lo fu nelle età passate. E forse a lungo andare tanta sarà la vicenda delle mutazioni in ciascuna lingua, che s'andrà rispettivo nella ricerca dei dizionari, come si va oggidì in quella delle carte geografiche, le quali ad ogni secondo lustro non ti dicono più la verità; dappoichè il Dio termine dei politici il quale al tempo di Tarquinio non avea voluto nutarsi di luogo, è nell'età nostra diventato

in Dio camminatore e girovago.

Diamo intanto un saggio di alcuni vocaboli ormati ed accreditati per ugual maniera nei empi passati, lasciando però da banda quelli he derivano dalle antiche storie, perchè più comunemente conosciuti.

# Cappella.

Cappella nella latinità dei secoli barbari chiamavasi ogni cappa più corta del consueto. Fra le cappe corte o le mezze cappe era riguardata con particolar reverenza quella detta di S. Martino che i re di Francia custodivano con molta religione. Cappella dunque fu in breve tempo per antonomasia un nome che si ridusse a significare quella sola cappa. E siccome quando una parola ha meritato gli onori dell' antonomasia tutte le cose che se le avvicinano acquistano una maggior facilità a cambiar anch'esse di condizione, non solamente fu detta cappella quella cappa, ma il luogo eziandio in cui era riposta fu a lungo andare chiamato con ugual nome. Anzi siccome in tali mutazioni quello che nei primi movimenti può stimarsi arditezza e capriccio, nei passi fatti dappoi credesi ragionamento e conseguenza necessaria, avvenne ancora dopo un andare un po' più lungo, che fossero del pari chiamati cappelle tutti gli oratorii domestici fatti ad imitazione di quello costrutto dai re di Francia nel loro palagio; e

per giunta le chiesicciuole che per la piccola loro dimensione rassomigliavansi a quegli oratorii; e per sopraggiunta i luoghi nelle chiese grandi dove sono situati gli altari, perchè considerati separatamente hanno anch'essi la forma di una chiesicciuola.

Vedi dunque o lettore quale strada ha fatto quella cappa per giungere fino alla cappella Sistina, ed ai nostri cappellani. Nè questo le bastò, perchè essendo la cappella luogo di salmodia, e i cappellani cantori, il canto da essi più usitato fu nominato canto a cappella, e la misura che lo regolava fu detta tempo a cappella, e l'autore del ritmo fu intitolato anch'egli maestro di cappella. Onde tu vedi innanzi a te più lunga ancora la distanza che passa da quella antica cappa infino a Cimarosa ed a Rossini.

Che se brami di conoscere i monumenti sui quali fondasi quest'etimologia, consulta gli erculei lavori del Ducange; che il Cielo lo abbia in gloria, anche perchè il frutto della lunga sua pazienza della sua dottrina e della sua critica può in mano di quegli scrittori che amano di trovare i lavori fatti diventare argomento di piacevole intrattenimento.

# Capitolo.

Lo stesso benemerito scrittore t'instruirà del come siasi formato il nome di capitolo, che noi diamo al corpo dei canonici nelle chiese cattedrali e collegiate. Il primo uso di tal parola

Questa è la storia della voce capitolo; sulla veracità della quale non può muoversi dubbio, dacchè il citato autore la illustrò con le testimonianze di tutti coloro, che in materie sì fatte doveano aver voce in capitolo.

## Borsa.

Io non intendo qui per borsa o il sacchetto di varie fogge in cui ripongonsi i denari, o il sacco dove pongonsi le polizze con nomi da trarsi a sorte, ma quel luogo dove radunansi i mercatanti per trattare dei loro negozi. Udiamo quello che dell'origine di tal nome ebbe a scrivere il Guicciardini nella sua descrizione dei Paesi Bassi e nel capitolo intitolato: il ritratto della borsa d'Anversa. « E in Brugia, dic'egli, » una piazza molto commoda a tutte le parti " della terra, in testa della qual piazza è una » grande ed antica casa da quella nobil fami-» glia detta Della Borsa stata edificata con le » sue armi le quali sono tre borse. Or da que-» sta casa, famiglia ed armi prese il nome » quella piazza. E perchè li mercanti dimoranti " in Brugia . . . pei loro negozi usano essa » piazza, o borsa, diedero anche a similitu-» dine di quella di Brugia il nome di borsa a » quelle piazze e luoghi dove in Anversa e » Berga a trafficare si ragunavano. » Così il Guicciardini citato dal Menagio (1). E così di uno in altro luogo venne propagandosi quel nome.

# Divisa, Bizzarro.

Il Muratori descrivendo i giuochi e gli spettacoli degl'Italiani nei secoli di mezzo (2) notò che i nobili giovani abbigliavano in tali spettacoli le loro schiere con sopravvesti del medesimo colore, acciò l'una schiera fosse dall'al-

<sup>(1)</sup> Etymolog. Franc.

<sup>(2)</sup> Antiquit, ital. dissert. 29.

tra distinta; e che alle volte tali vestimenta uniformi erano composte di panni di due differenti colori, di modo che per esempio la parte destra mostrava il rosso e la sinistra il giallo: del qual costume diceva il dotto antiquario durar vestigio in alcune pitture antiche che rappresentano specialmente l'uso fatto in quei tempi di due calze di color differente ciascuna, come durava ancora negli uscieri del consiglio generale in Milano, e in Lucca nei famigli del governo. Da tal divisione o spartimento di colori nacque dunque la parola divisa, corrispondente a ciò che noi chiamiamo oggidì assisa o livrea; e dicevansi per questo abiti o ornamenti divisati quelli che erano variamente lavorati, o intagliati di diversi panni.

La stessa origine storica assegna il Muratori alla parola bizzarro, ch'egli giudica formata dal francese bigarré significante del pari una cosa screziata e distinta di più colori. Questo vocabolo però non più mostrasi oggidi con l'abito dell'arlecchino, ma rappresenta in vece a noi quella che dicesi la parte del burbero, o del · brillante: poiche per bizzarro intendiamo un uomo iracondo, stizzoso e di tempera sulfurea, oppure un uomo capriccioso e di cervel balzano e talvolta anche ingegnoso e brioso. E della prima categoria era certamente quel Filippo Argenti che volea fare a Dante il brutto gioco di trarlo giù dalla barca in su la quale andava egli valicando lo Stige. Allorchè perciò il poeta vedealo straziato e proverbiato da quel colle250 gio infernale degl'iracondi che a maniera di ra nocchi aggiravansi per quella gora ripiena d fango,

> Lo fiorentino spirito bizzarro In sè medesmo si volgea coi denti.

Ed il poeta anch'egli in quel suo compiacimento del supplizio di quel tristo rasentava allora la bizzarria tolta in significato d'iracondia, poi chè non sì tosto gli uscì dalle labbra una calda terzina di maledizioni, che il Duca suo cingendogli con le braccia il collo e baciandogli il volto esclamava:

#### ... Alma sdegnosa Benedetta colei che in te s'incinse. (1)

Quantunque con tale osservazione io non intenda punto di confondere l'insano furore con nobile e generoso sdegno di un uomo di alli sentimenti quale si era il nostro divino.

Dirò in vece che sempre quando la voce bizzarro volesse ridursi a significare propriamente l'iracondia, meglio che al bigarre del Muratori piacerebbemi di riferirla al vocabolo italiano bizza che significa appunto collera e stizza. Se già non potesse dimostrarsi che questa parola di bizza (la quale pare piuttosto parola da gergo che di comune uso) siasi formata dal volgo per accorciamento di bizzarria. Nel qual caso

<sup>(1)</sup> Inf. 8.

transizione dalle divise dei panni alla tiuta ubiconda e verde mezza degli arrabbiati, ed lla livrea spirituale degli uomini di fantasia angiante, non solo resterebbe provata, ma anhe dovrebbe riconoscersi per ben immaginata.

### Lazzeretto.

Io continuo a prevalermi delle dotte indagini lel Muratori in quella sua miniera d'oro delle intichità italiane. Ragiona egli della propagaione della lebbra, specialmente dopo le croziate, e del costume introdottosi in ogni città d'Italia di fondare spedali per ricoverarvi gl'infelici infetti di quel morbo, acciò vivessero separati dai sani. Tali spedali, dic'egli, erano posti sotto il patrocinio di s. Lazzaro, il quale come di lui è scritto nel Vangelo erat ulceribus plenus. Dal nome pertanto di lui gli spedali in prima dei lebbrosi, e dappoi quelli formatisi per tenervi appartati o gli appestati o i sospetti di pestilenza furono appellati Lazzaretti. Anzi nella città di Napoli talmente ebbe a radicarsi quel nome di Lazzaro, che servì ad indicare gli stessi lebbrosi i quali venivano colà chiamati Lazzari; essendosi quindi trasportato lo stesso vocabolo a significare tutto quel gentame dei così detti Lazzaroni, vera lebbra della bella Partenope.

## Pasquinata.

Il Castelvetro nella sua Ragione di alcune

cosc segnate nella canzone di Annibal Caro scrisse aver egli udito da un Antonio Tibaldeo di Ferrara uomo di molta autorità, come essendo questi giovine viveva in Roma un maestro Pasquino sartore che tenea bottega in Parione, i cui motti liberi contro alle persone autorevoli erano celebri, sebbene non curati. Morto lui avvenne che lastricandosi la strada di Parione una statua antica di marmo tronca e spezzata figurativa di un gladiatore, la quale era mezzo sotterrata nella via pubblica e serviva colà di trapasso acciò i camminanti non si bruttassero i piedi nelle stagioni fangose, fu dirizzata per me'la bottega che era stata di M. Pasquino. Il volgo dunque gl'impose e conservò questo nome; e per la memoria delle facezie e delle buffonerie di M. Pasquino diventò quel torso un simbolo o una specie di albo pretorio per le satire plebee

Considerando questa origine storica della parola dee parere una cosa ben impropria, che il Davanzati nella bella e calzante sua traduzione di Tacito abbia, fra le altre sue surrogazioni di vocaboli nuovi male adoperati per esprimere cose vecchie, dato luogo anche alle pasquinate, scrivendo che il pretore Antistio compose pasquinate contro a Nerone; (1) tanto più perche si può credere non fossero quei libelli di Antistio conditi leggermente di sale alla foggia dei motti liberi di M. Pasquino, ma salati e impepati e inacetati alla foggia di Persio e di Per

<sup>(1)</sup> Annal. 14, 48.

tronio; chè veramente una pasquinata a Nerone sarebbe stato come il voler trarre una pallottola di carta ad un elefante.

### CAP. VII.

Parole venute dalla guerra, dalla navigazione e dalle scene.

Baccelliere.

### LETTERA DI UN ETIMOLOGISTA.

L Cielo dia il buon anno e le buone calende a te, e dia al tuo figliuolo divenuto di fresco baccelliere trentasei calende di costanza, acciò col dito inanellato e col capo coronato di berretta possa pervenire a quegli onori dottorali, che i nostri antichi chiamavano di maestro conventato. Io che sono assai men ricco del Cielo che cosa darò ad ambidue in questa vostra letizia? Tu lo indovini già. Fa dunque un po' di buon viso alla mia dottrina etimologica sui baccellieri: chè infine non è la più meschina delle prove che potrebbero addursi a mostrare la leggerezza dei comunistud, l'aver tanta smania a divenir baccelliere, e il non averne alcuna per sapere la significazione di questo titolo. Eccomi pertanto all'opera.

Nei tempi di rigorosa feudalità baccalaria era una sorta di podere che tencasi a ragione di Manno Tom. I.

feudo, e significava forse lo stesso che i fendi dei vassalli inferiori, i quali con nome di simile suono erano appellati vasselerie. Coloro pertanto che possedevano e coltivavano le baccalarie erano detti baccalarii; ed opere baccalarie dicevansi per la stessa ragione le opere che quei posseditori erano tenuti a fare.

Un monumento assai curioso del conto in cui erano tenuti questi baccalarii incontrasi nelle consuetudini di Barcellona, (1) dov'è stabilito che i giuramenti di un uomo di villa, il quale possegga e coltivi dodici moggia di terreno, sieno soltanto creduti fino al valsente di sette soldi d'argento; non così se trattisi del giuramento offerto dai baccalarii, poichè allora la fede estendevasi fino a quattro monete d'oro di Valenza; e da quella somma in su non più col giuramento dovea essere definita la questione, ma coll'esperimento della caldaja bollente. E in in questo rispetto io non so se (posta a parte la caldaja) il tuo figliuolo deggia piuttosto compiacersi d'essere baccelliere dei tempi nostri che dei passati: poichè siccome in questa nostra età i giuramenti si stimano alle volte anche meno di sette soldi d'argento, forse che una tariffa ben formata non sarebbe fuori di proposito per distinguere le classi diverse di quelli che prestano il giuramento, e per assicurare quelli che lo ricevono. Ma quest'osservazione è straniera al mio assunto; e perciò

<sup>(1)</sup> Cap. 46 ap. Ducange.

lasciando i baccellieri coltivatori di terre, passo a dirti due parole di baccellieri di milizia, i quali hanno col tuo figliuolo più stretta correlazione.

Baccalarii dunque dicevansi dagli scrittori dei secoli mezzani quei militi, i quali non erano abbastanza doviziosi per avere al loro seguito tanto numero di vassalli, quanto era necessario acciò potessero rizzar bandiera nell'oste, oppure se aveano già le altre ragioni ond' essere annoverati fra i così detti banderesi, non erano ancora di tal età che potessero prender parte nelle fatiche del campo. Anche le antiche scritture italiane contengono la menzione della baccelleria e dei baccellieri in significato guerresco. E da tali memorie s'inferisce che i baccellieri erano come un grado di mezzo fra gli scudieri ed i cavalieri; talchè era permesso ai baccellieri il sedere coi banderesi, ciò che non era conceduto agli scudieri per quelle strettissime regole del codice cavalleresco, per le quali i figliuoli medesimi dei re non sedevano alla mensa paterna prima che avessero preso cavalleria da mani d'un principe straniero.

La gioventù di questi baccellieri d'arme e l'aver eglino già un piede nella staffa dei cavalieri fe' si, che la parola siasi trasportata in Francia a denotare le giovani donzelle che avevano anch'esse, per così dire, un piede nella staffa del matrimonio. Bachelette dunque venne a significare vergine da marito; e Rabelais in quella vecchia sua lingua, e in quel suo

stile che non invecchierà giammai scriveva: (1)
Ces statues antiques sont bien faites; mais
par s. Ferreol d'Abbeville les jeunes bachelettes de nos pays sont mille fois plus avenantes.

La gioventu medesima dei baccellieri d'arme servì, per quanto credesi da alcuni, anche a dar nome a coloro che di sè presumono oltre al convenevole, i quali in Italia sono appellati per ischerzo baccalari: poichè i giovani e i giovani armati più facilmente accendonsi di albagia e di petulanza. Sebbene a me sembri che senza ricorrere a questa origine, anche quella terza maniera di baccelleria di cui vado a parlarti, cioè la baccelleria accademica abbia potuto dar occasione a quello scherzo; hastando per questo che la baccelleria antica fosse tenuta come cosa più importante della moderna, o che i baccellieri d'allora procedessero più pettoruti e più tronfi di quelli dei nostri tempi.

Vengo intanto a questi, al nome dei quali non altra origine si assegna dai dotti che la somiglianza loro coi baccellieri d'arme: dappoiche siccome questi aspiravano per mezzo di quel servigio agli onori dei banderesi, così gli altri faceansi una strada con quel titolo a conseguire l'alloro accademico. Non così è facile l'indicare donde agli uni e agli altri sia venuto questo

nome un po'strano di baccelliere.

E in primo luogo io deggio pregare il Ciclo

<sup>(1)</sup> Lih, IV. cap. 11.

perchè qui specialmente mi dia lena a contenermi contro alle tentazioni delle etimologie troppo facili: poichè se m' abbandonassi al filo della corrente m'abbatterei a prima giunta nei baccelli e nei baccelloni con iscandalo grave di tutto il mondo sapiente, che mi griderebbe la croce addosso, e mi porrebbe fra coloro che non hanno tanto discernimento da saper distinguere i baccelli dai paternostri. Diffidiamo dunque del suono delle parole, e cerchiamo sebbene più stentatamente derivazioni migliori.

Quattro opinioni sono le più accreditate. Per alcuni i baccalaurei erano così detti da una coccola d'alloro (bacca laurea); e questa era la sentenza di uno che senza scherzo può esser detto famoso baccalare, cioè di Alciato macstro sommo di giurisprudenza. (1) Per altri i baccalarii hanno il medesimo nome degli antichi bucellarii, cioè di quei soldati che condotti a stipendio da qualche principe erano appellati bucellarii dal mangiare che eglino facevano il suo pane (bucellas): e di questa opinione è sostenitore un giureconsulto assai più famoso ancora del primo, cioè Cujacio. (2) Più seguita è la terza opinione di chi crede abbiano i baccalaurei tratto il nome dai 'bacoli', o perchè nelle consuetudini feudali la consegna di un bacolo era segnale d'investitura, o perchè i giovani baccellieri di milizia armeggiavano talvolta

<sup>(1)</sup> Alciat. ad leg. 57. de verb. signif.

<sup>(2)</sup> Ad lib. II de feud., tit. 17.

fra loro esercitandosi ai torneamenti muniti di bastone. La quarta opinione in fine è quella la quale vuole che il vocabolo francese bachelier sia formato dai due vocaboli bas chevalier, cioè cavaliere di secondo ordine, o aspirante cavaliere.

Se deggio però dirti ciò che io ne penso, nissuna di queste etimologie uni garba pienamente; ed io mi terrei più volentieri a sospettare come fece il Ducange, che le più antiche baccalarie o vasselerie, avendo stabilito un grado feudale inferiore a quello degli altri baroni, abbiano anche servito a dar ugual nome ai cavalieri di secondo grado, e per mezzo di questi ai nostri mezzi dottori.

Tjeni intanto per dottrina certa che questi nostri mezzi-dottori sono gli eredi dei quasi-militi e dei quasi-baroni: poichè tu sai bene quanti secoli si varcarono, nei quali l'Italia e l'Europa erano piene piene di baroni e di soldati, nel mentre che non eravi quasi nessuno che potesse essere chiamato studioso. Le cose adesso sono ben mutate; e non ostante che sieno grandi gli eserciti dei grandi potentati, havvi eggidì più studiosi che militi. E guai alle scienze ed alle lettere, se fosse vero ciò che sempre si è detto che la virtù e la ragione s'incontrano fra i più pochi; giacchè i più pochi sono nei nostri tempi quelli che non istudiano. E mi ti raccomando.

Dappoichè a modo quasi di bambino io vado facendo studio giornaliero or di una parola, or di un' altra, più volte mi sono trovato in procinto di rinegar la fede infino dalla fanciullezza da me giurata ai classicisti. Veggendo in fatto al disciogliersi di un vocabolo nei suoi primitivi elementi, che il primo uso fattone nell'attuale significazione fu propriamente una ispirazione romantica, io diceva più volte fra me: se in tutte le lingue e in tutte le condizioni di ogni lingua veggonsi gli uomini di diverse età e di differenti tempere d'ingegno e di cuore unanimi nello esprimere le loro idee con parole più temerarie che ragionevoli, e disposti meglio a piegare e ripiegare sforzatamente una voce ad altro significato, che a servirsi di quello che la natura o la consuetudine precedente le avea dato, non è forse questo un argomento a dimostrare che gli uomini sono per propria indole inclinati, non già al romanticismo che può dirsi d'invenzione, la sorgente del quale è più recondita di ciò che comunemente pensasi, ma al romanticismo dello stile? Non è forse la medesima cosa il far uscire dai gangheri una parola per comporne una figura, e lo stemperare la figura in una frase? E se giudicando come muovonsi le mani degli uomini lasciati a sè soli, fuvvi chi li credette nati naturalmente per la guerra, perchè non sarà permesso il credere che quel motivo spontaneo della mente nel

creare tante parole romantiche sia segnale che il romanticismo è come il peccato originale del-

l'ingegno umano?

Tali considerazioni mi tornavano in mente nello scrivere questa piccola glossa sulla parola incentivo, poichè io diceva: se taluno ora si avvisasse di creare un novello vocabolo, che indicar volesse stimolo o materia od occasione di provocazione per fare o dire qualche cosa, quello insomma che per noi significa incentivo, e a tal fine parlando per esempio dell'amore egli dicesse il tamburo dell'amore, non si direbbe tosto che il povero romantico febbricitava? Pure majores nostri, pei quali era tanto ignota cosa la febbre romantica come la febbre gialla, fecero suonare qualche cosa di affatto somigliante al tamburo dell' amore nel formare la parola incentivo: perchè l'incentivus a um dei Latini, che unito ad uno stromento da fiato come un piffero od una tromba significava il canto (incentivum) di tali istrumenti, su poscia impiegato ad esprimere quegli stimoli e quelle provocazioni di cui sopra si parlava, allora che ad un qualche ardito parlatore venne in mente che essendo gli uomini infervorati della voce delle passioni come lo crano i soldati dal canto delle trombe, il trasportare al cuore umano la tuba incentiva del campo altro non era che il cambiare una comparazione in una metafora. (1)

<sup>(1)</sup> Aveano i Romani le tibiae incentivae e le succentivae, e chiamavano col primo nome quelle che sucurvaasi dalla destra

La figura incontrò buona sorte, e dimenticaasi la metafora, la parola è quasi pregiata ogridì come parola dirò così elementare. Consilerando adunque che non passa altra differenza ra lo screditato tamburo dell'umore e l'accrelitatissimo incentivo, salvo quella che passa fra in tamburo e un corno da caccia od altro sinile stromento da fiato, io mi confermava nellasentenza innanzi detta, che il romanticismo sia una malattia originale dell'intelletto. Non seppi però mai come poter metter d'accordo quello ch' era permesso agli antichi con ciò che a noi è negato, se non quando giunsi a sospettare, che il romanticismo delle parole possa essere come la malattia del vajuolo, la quale non si ripete: onde allorchè una cosa ricevette per inoculazione o altrimenti una parola romantica, perda ogni disposizione ad essere inocchiata una seconda volta.

### Intervallo.

Anche intervallo è parola militare, e per certificarsene basta il fenderla in due parti eguali, onde trovarvi dalla parte destra il vallum cioè gli stecconi e i pali che servono a formare un argine o una palizzata, e dal lato sinistro l'avverbio inter il quale indica lo spazio rimaso

parte e col secondo quelle che suonavansi dalla sinistra, corrispondendo esse nella gradazione dei suoni a quello che noi ora diciamo primo e secondo.

vôto fra l'uno e l'altro steccone. E così l'intervallo, adoperato a denotare generalmente distanza e spazio interposto fra una cosa e l'altra, è vocabolo che ha avuto anch'egli il suo vajuolo romantico, e vajuolo le cui pustule non crano certamente spurie. E se nol credi, provati a dare all'intervallo un qualche socio di egual condizione, dicendo per esempio l'interlinea di due secoli o l'intercolunnio della febbre terzana, e leggi la tua sentenza sul viso di chi ti ascolta.

### Sussidio.

Questa parola di sussidio che ha per noi la faccia di chi va limosinando a uscio a uscio era in altri tempi una parola guerresca. E se brami sapere che cosa l'è avvenuto, perchè dal superbire soldatesco siasi inchinata a tanta umilta, ti dirò esserle accaduto lo stesso che a certe dame. le quali avrebbero un mezzo secolo innanzi fatto tremolare una mezza città al solo girar delle pupille, ed ora stanno là in un cantuccio ad aspettare chi faccia loro la carità di una mezza parola. Siccome però le comparazioni sono buone a far meglio spiccare le qualità delle cose conosciute, ma per le cose incognite il paragone il più poetico non vale una spiegazione anche la più pedantesca, eccoti qui pronta la spiegazione.

Sai tu in che maniera i Romani ordinassero le loro schiere nel combattere? Se non lo sai rcane la bella e viva descrizione nel cap 8 d lib. 8 delle storie di Tito Livio; dove vemi che la prima schiera era quella degli astati mposta di gioventù di primo pelo; che quei qualora non fosse loro riuscito di sconfigre l'inimico ritraevansi indietro, e penetrando er mezzo alla seconda schiera, lasciavano che uesta composta del fiore della soldatesca e hiamati perciò dei principi rinovasse più fiemente l'assalto; che in fine ove la malvagia rtuna avesse fatto tornar vano il movimento ncora dei dei principi, succedevano alla bat-Iglia i triarii, i quali erano come noi diremmo retroguardo dell' esercito. Questi triarii ferparansi e sedevano (subsidebant) alle spalle delesercito: e Tito Livio li descrive con la siistra gamba awanzata e protesa, con gli scudi ppoggiati agli omeri, con le aste conficcate bbliquamente in terra, pronti a sorgere e a aricar l'inimico ogni qual volta toccasse loro prender la pugna. Ora da questa loro posiura di sedere quasi appiattati la schiera dei narii ebbe a togliere il nome di sussidio. E iccome il loro muoversi era un muoversi per occorso altrui, talchè era anche proverbio volpare il dire che la cosa era ridotta ai triarii rem ad triarios rediisse) per significare che Jualcuno trovavasi in estremo travaglio, perciò ussidio, soccorso, ajuto, rinforzo, sovveuzione rennero a significare la medesima cosa.

Uno dei più sicuri sussidi in una battaglia è talvolta un pajo di buone gambe, le quali mettano fra il nemico di cuore e il nemico senza cuore tanta distanza, quanta ragionevolmente è necessaria, perchè due cose tanto fra lore opposte non vengono mai più ad incontrarsi Egli è gran peccato che quando è riuscito a taluno di salvarsi in tal modo non possa egli fra le altre grazie rendute alle sue gambe dir loro che anche il verbo salvatore di scampare ritrasse da esse come la sustanza, così anche la forma Il Muratori (1) cacciò dalla etimologia dello scampare le gambe che v'avea incontrato il Ferrari, e vi mise nel luogo la parola originaria campo nel significato di esercito, formandone il verbo excampare, cioè fuggire dal campo, donde per naturale sdrucciolamento della lingna venne il nostro scumpare.

I Francesi debbono ad egual origine il loro décamper e il loro égarer, il quale formato da ex e dall'antico vocabolo germanico scara oggidì schiera, significava propriamente il far declinare da essa, e significò poscia ogni altro

traviamento.

L'opinione del Muratori sembrami meritevole di universale assentimento; e la parola scampare, considerata secotido questa sua origine, sembrami parola bella e ben fabbricata per espri-

<sup>(1)</sup> Antiq. ital. diss. 33.

nere qualunque liberazione da rischio: perchè mondo intiero è campo di battaglia, e gli omini esercito che assale, e le donne rocca he si difende, e la vita umana guerra contima e svariata.

### Arrivare.

Diamo qui un esempio delle parole tolte dalla ravigazione nel vocabolo arrivare, il quale come o stesso suono indica, significò in principio condursi e accostarsi alla riva. Dante l'usò in questo senso suo proprio, allorchè descrivendo quella sozza fiera da lui imaginata per simboleggiare la frode, così cantava:

E quella sozza imagine di froda Sen venne, e arrivo la testa e il busto, Ma in sulla riva non trasse la coda. (1)

La fantasia quindi, la quale nella formazione delle parole fu più sbrigliata che in qualunque altra sua operazione, trovò dovunque per mezzo del verbo arrivare una riva o corporale o spirituale da toccarsi da chi giunge. Come per mezzo del verbo francese aborder trovò un bordo spirituale da afferrarsi in qualunque persona o cosa cui ci accostiamo.

## Osceno, Persona.

Volendo anche recare un esempio delle pa-

(4) Inf. 17.

role ereditate dalle antiche scene, avrei parlato più a lungo della voce osceno, tratta come alcuni vogliono dalla libertà che aveasi sulle scene di nominare le cose eziandio le più turpi; la qual libertà certamente era grande, sebbene dalla pudicizia in fuori non paragonabile forse con quella che ai nostri di si gode sulle scene di qualche luogo in forza di legge, o per meglio dire in ragione della debolezza della legge: poichè le orecchie e le orecchie caste vanno certamente rispettate, ma più che le orecchie di un uomo vale la fama sua e quella dei suoi trapassati, ed è minor danno il far arrossire la virtù sola della castità che il vilipenderle tutte in un fascio, e torre loro di sotto il fondamento unico e durevole che aver si possano, cioè Iddio. Vorrei dicea parlare più a lungo della parola osceno; ma la sua derivazione dalle antiche scene non è così dimostrata come vorrebbero alcuni etimologisti: e parmi anzi che o per mezzo del vocabolo scaeva significante presso ai Latini augurio e specialmente augurio sinistro, o per mezzo di obs e cano, abbia la voce osceno preso non solamente il suo nome, ma eziandio quella significazione se non principale almeno assai frequente che avea di cosa infausta o portentosa. Nel qual senso Messala Augure scriveva per testimonianza di Aulo Gellio, (1) che la ragione per cui il colle Aventino era stato in ogni tempo escluso dalla spianata

<sup>(1)</sup> Noct. Attic. XIII, 14.

la città si era , perchè in quel colle avea mo preso sinistri auspicj per la fabbricazione Roma, onde i Romani lo giudicavano come ibus obscenis ominosum. Virgilio nello stesso mificato nominava le oscene cagne e il vino invertito in sangue osceno, e l'oscena fame, Ovidio chiamava oscena cioè di pessimo auprio la nave che traghettava Elena; (1) e Caallo diceva pure per ugual ragione oscena cioè nal parata quella Troja dove la stessa Elena era

raghettata. (2)

Lasciando adunque senza maggior spiegazione questo vocabolo, soddisfo al mio debito verso le antiche scene illustrando alquanto la parola persona che indubitatamente ad esse appartiene. Persona dicevasi dai Latini quel traviso o maschera di commediante che gli attori usavano a guisa di celata, coperta al di dietro di falsa capigliatura, e rappresentante al d'innanzi un volto umano, con bocca però più ampia del naturale e di forma rotonda acciò la voce potesse uscirne più agevolmente. È bella l'etimologia che di questa parola ne dà Cajo Basso presso ad Aulo Gellio (3). Persona dic'egli venne da personare: imperocchè essendo il capo e il

<sup>(1)</sup> Dum licet obscenam Ponto Dii mergite puppim: Heu! quantum Phrygii sanguinis illa vehit! Heroid. V. v. 119.

<sup>(2)</sup> Sed Troja obscena, Troja infelice sepultum Detinet extremo terra aliena solo. Carm. 68 ad Manl.

<sup>(3)</sup> Noct. Attic. V, 7.

volto ricoperto dovunque dalla larva, ed avende la voce un solo spiraglio per cui possa uscire la voce così raccolta e sforzata per una sola via rende più chiaro e più romoroso il suono. L'esser pertanto la maschera cagione del maggio rimbombo della voce, lo che in latino diceasi personare, fece eziandio che maschera medesima

fosse appellata persona.

In questo primitivo significato di larva da istrione è conosciuta anche ai fanciulli quella persona tragica veduta dalla volpe di Esopo, allorchè essa esclamava: oh! quanta bellezza, ma non ha cervello. Vennero quindi per similitudine chiamati col nome di persona quelli che noi ora diciamo mascheroni, ossiano quelle teste maccianghere e per lo più deformi che si mettono per ornamento nelle fontane o altrove. E in tal significato intendea le persone il giureconsulto Ulpiano (quello stesso che tante belle dottrine ebbe a scrivere in tutt'altro senso sulle ragioni delle persone) allorchè ragionando di ciò che comprendesi nella vendita generale di un podere diceva, che le figurine o statuette (sigilla), le colonne, e le persone dalla bocca delle quali rampolla l'acqua, appartengono tutte al podere. (1)

Dalla simulazione scenica venne pure il vocabolo di persona condotto a prestar servigio a qualunque altra finzione, come alloraquando Tito Livio, parlando delle furberie decemvirali

<sup>(1)</sup> Leg. 17 de action. emit. et vend. § 9.

he precedettero le decemvirali nequizie, scrireva che Appio Claudio vivendo finalmente a
modo suo ed a proprio e naturale talento, avea
mposto fine alienae personae ferendae, (1) cioè
ill'agire fintamente ed all'opposto di ciò che
mitiva e voleva.

Resto anche il nome di quella larva fissamente attaccato alla faccia degl' istrioni. È in questo senso va sempre inteso quel catalogo di persone che è collocato in fronte delle antiche favole, corrispondente a quello dei nostri per-

sonaggi e degli acteurs francesi.

Quindi generalmente s' impiegò persona ad indicare la condizione, lo stato, l'ufficio dei cittadini. E così l'intendeva Cicerone in quella sua aringa contro a L. Calpurnio Pisone, che l'accidente stesso dello smarrimento di una parte dell' esordio serva a qualificare di primo tratto per acerbissima, in grazia del malnato titolo di bestia dato ad un uomo consolare nella prima linea di quel frammento: (2) poichè egli indirizzandosi allo stesso Pisone, in tal maniera incalzavalo ragionando del passato consolato di lui: « Gran nome, grande apparenza, gran " dignità, gran maestà è quella di un consolo; " ma essa non cape nelle angustie del tuo petto, " nè la può ricevere quella leggerezza e povertà " del tuo animo, nè la fiacchezza tua e la

<sup>(1)</sup> Lib. III, cap. 36.

<sup>(2)</sup> Jamne vides bellua, jamne sentis quae sit hominum querela frontis tuae?

" burbanza per le tue cose proprie sono abili

n a sostenere tantam personam, (s) cioè così

z grave e così severo officio.

Finalmente siccome gli offici sono esercitati dagli uomini, anzi si può dire che l'impiego è l'uomo, come diceva Buffon che era l'uomo lo stile, la maschera di commediante non solo passò sul viso di tutto il genere umano, ma restovvi eternamente affissa. E noi diciamo giornalmente aver udito una cosa da persona degna di fede senza punto ricordarci, che non vi sarebbe cosa più indegna di esser creduta che la persona originale. E i Francesi se ne prevalgono anche più ampiamente di noi in frase negativa, per indicare la mancanza di ogni uomo (il n'y a personne). Anzi i Teologi anch'essi per mancanza di vocabolo che nel comune uso significasse altrettanto, costretti furono ad adoperarla nello spiegare il dogma primario della nostra religione.

Questo vocaholo adunque è uno di quelli, che con più chiara evidenza dimostrano, come sia lungo e tortuoso e svariato il meandro che percorresi dalle parole nel passare da hocca in bocca, da nazione in nazione e da secolo in secolo. Che se non l'accidente o il capriccio, come io penso, fossero cagione di così strane mutazioni, ma la filosofia, io direi allora che trasmutazione più filosofica non potea operarsi di quella che condusse la larva degl'istrioni ro-

<sup>(1)</sup> In L. Pison. cap. 11.

mani a diventar il sinonimo d'uomo e di donna: poichè allora quella parola teatrale racchiuderebbe in sè il morale avvertimento, che l'uomo sella società è sempre in iscena.

#### CAP. VIII.

## Parole usurpatrici.

Per uno di quei fortuiti accidenti che ebbero tanta parte nella formazione delle parole,
come l'ebbero nella fortuna delle cose, la storia di alcuni usurpatori e quella del vocabolo
usurpare ritraggono grandemente l'una dell'altra. Vi si trova egualmente l'innocenza delle
prime positure; il muoversi dappoi lentamente
e gradatamente; l'arrestarsi in sui confini altrui, acciò si possa con minor perdita trarre
un passo indietro nei tempi infelici, e torni più
rantaggioso in altre occorrenze il fare un passo
innanzi; lo scoprire le occulte intenzioni solo
allorachè possono esser messe impunemente ad
effetto; la perfidia in fine degli ultimi risultamenti.

Usurpare propriamente significava l'usare spesso, il metter frequentemente in opera, in pratica una qualche cosa, come a cagion d'esempio faceva o almeno diceva di fare Cicerone del paragone delle geste di Cesare con quelle dei più grandi capitani, ch'egli asseriva nella sua aringa per M. Marcello aver sempre innanzi

agli occhi, ed *usurpare* frequentemente nei suoi discorsi. (1)

Dall' usurpare con le parole si venne ad usurpare coi fatti. E in questo senso Nerone rispondendo furbescamente a Seneca, cui già pendeva sul capo l'estremo eccidio, diceagli: (1) « il » mio avo Augusto concedette a Mecenate e » ad Agrippa di usurpare dopo le loro fatiche » un ozio innocente. » E qui la parola trovossi in sui confini della malvagità, innocente cioè se usurpavasi la roba propria, rea se intaccavansi le altrui sostanze. Sono perciò frequentissimi gli esempi presso agli scrittori latini, nei quali in senso affatto innocente parlasi di usurpare un' eredità per intromettervisi, di usurpare una provincia per entrarne al possesso, di usurpare la libertà o la cittadinanza per acquistarla, di usurpare con gli occhi o con le orecchie per significare il vedere o l'udire.

Essendo però la parola messa per così dire al servizio di due padroni l'uno di mani continenti e pure, e l'altro unghiuto e arrappatore e non mai contento del suo, crebbero le unghie anche ad essa, e tanto fu il torre che si fece altrui le sostanze, gli onori, le ragioni, la fama, le signorie, le franchigie, che alloraquando non fuvvi più cosa veruna che in un l 1000 o nell'altro, in uno o in altro tempo non

<sup>(1)</sup> Cic. pro Marc. 2.

<sup>(2)</sup> Tacit. Annal. XIV, 55.

fosse stata ingiustamente usurpata, l'usurpazione perdette quel poco credito che gli era rimaso per l'uso da lei fatto di cose lecite, e accomiatata dal suo padrone innocente restò obbligata in perpetua servitù al suo signore reprobo. E tale è il tristo aspetto in cui qui a noi si presenta questo caporale dei vocaboli usurpatori.

#### Bureau.

Tutti coloro che hanno letto le satire di Boileau conoscono quell'esordio della satira prima, nel quale introducendosi a declamare contro agl'incomodi del soggiorno in città quel disgraziato poeta di Damone, dicesi esser egli di sì povera guardaroba che

.... N'étant vêtu que de simple bureau Passe l'été sans linge et l'hiver sans mantesu.

Allorchè per la prima volta lessi nella mia fanciullezza questi vèrsi, mi rammento d'esser io rimaso parecchi istanti con la bocca semi-aperta, pensando che cosa potesse significare questo bureau; che ben vedeva come un banco da scrivere o un cassettone non parea fatto per servir di zimarra o di brache neppure ad un poeta. Siccome però in me era primaticcio il prudore delle etimologie, tanto ricercai e tanto lessi che infine mi venne trovato, che bureau e bure erano una sorta di panno lano di grosso tessuto che

i Toscani appellano bigello. Non contento di ciò volli sapere il come questo panno era riuscito a sbattezzare gli antichi banchi e tavolieri adoperati ad uso di scrivere, in modo a diventare parola non solamente nobile, ma reverenda ed anzi tremenda a tutti coloro, che provano siccome sa d'interminabile, di difficile e talvolta di duro in alcuni paesi la così chiamata burocrazia. Venni allora in conoscimento che era uso dei Francesi di ricoprire le tavole dei parlamenti e della camera chiamata dei conti con drappi di quella foggia, e che a quei tavolieri con i loro affini e successori fu dato così a poco a poco il nome delle loro coperte.

Abbiamo qui dunque fra le mani una parola non tanto usurpatrice, quanto rivoluzionaria: poichè è proprio una rivolta il far balzare dal suo seggio la cosa principale per collocarvi l'accessoria, e lo scambiare, come dicono gli scolastici, la sostanza con l'accidente, o l'orna-

mento con la cosa ornata.

# Calzare, Calza, Calzoni.

Abbiamo veduto un copertojo usurpare il nome di quello che gli stava di sotto. Veggiamo adesso un' usurpazione in linea ascendente.

Il verbo calzare è mutatis mutandis lo stesso del calceare dei Latini, verbo che infin dal suo nascere fu posto da essi sotto il dominio dei calzolai e dei ciabattieri, e che restò loro fedelmente sottomesso senza speranza e senza desiderio di emancipazione fino a che i ciabattieri e i calzolai parlarono latino. Che se ad un calzolajo fosse allora venuto in capo di rinunziare a quel verbo mutando mestiere, ei se lo sentiva rimandare da qualche maligno censore, quasi come uguale fosse stato nell'uno l'obbligo di perpetua servitù e nell'altro il vincolo di dominio incommutabile. E così accadde a quel calzolajo tapino dei tempi di Fedro cui era venuta in capo la tentazione per qualche tempo fortunata di cambiar le scarpe con le ricette, contro al quale esclamava il poeta con sentimento di bile: « quanta credete voi sia " stata la demenza di chi non esita a-confidare » il suo capo ad un uomo, cui nissuno avrebbe " dato per lo innanzi a calzare il piede? " (1) Nè questo dominio dei calzolai sopra quel verbo era frutto di uso o di accidente, ma il verbo era propriamente nato loro in casa, ed era perciò come uno di quegli schiavi naturali che i Romani chiamavano verna. E chiaro per genealogia ben notoria che il calceare era discendente della scarpa (calceus). Ora il calceus benchè nato alla foggia di alcuni Dei, cioè fuori dell' utero della madre, pure per la differenza che passava fra gli Dei ed una scarpa, dovendo uscir in luce dal luogo il più umile del corpo umano, spirò le prime aure di vita nel calcagno (calx, calcis), al quale per questo

era suo debito di restar sempre appiccato a modo

<sup>(1)</sup> Phoedr. fab. 14, lib. I.

d'ostrica nel suo scoglio. Ma dappoichè per l'inondazioni dei barbari passarono non solo le scarpe ma anche le grammatiche sotto la podestà degli Eruli, degli Unni, dei Vandali, dei Goti, dei Longobardi e dei Franchi, come diventarono soggette le persone, così francavansi dalla vecchia servitù delle regole i vocaboli; e quell'ostrica per così dire trasmutossi allora in verme che incominciò a strisciarsi per tentar di salire più in alto, trasferendosi dalla regione del calcagno a quella della gamba col nome di calza e di calzetta.

Le usurpazioni però non sempre sono fortunate dal principio; onde molti e molti secoli si valicarono prima che questa potess'esser compiuta. E qui una brevissima storia delle calze non sara forse fuori di proposito. (1) I Romani antichi non aveano mai freddo alle gambe, e il coprirle era per essi segno di gamba inferma, come sarebbe per noi un indizio di naso ammalato il portarlo ascoso entro ad un fodero. Quintiliano perciò dando i suoi consigli ad un oratore anche intorno alle vestimenta (2) diceva, che il solo sospetto di malattia potea rendere scusato l'uso del mantellino, e di quelle fasce con le quali vestivansi talvolta le gambe. Ed Orazio parlando di alcune malattie spirituali che egli battezzava tutte per insanie dimandava, se potezno tosto deporsi le insegne del morbo,

(2) Instit. Orat. XI, 3.

<sup>(1)</sup> V. Murat. Antiq. ital. dissert. a5.

cioè le fasce delle gambe, il piumaccio e i pezzuoli rivolti intorno alla gola. (1) Dappoichè però ai tempi specialmente di Augusto le invernate sembrarono più fredde, non solo i Romani fecero un uso più frequente di quelle bende per gamba, ma osarono anche di vestirsi le brache dei barbari, imitando in ciò quel loro imperatore, il quale per testimonianza di Svetonio, (2) essendo poco tollerante del freddo, era solito all'inverno di portar indosso, oltre ad una camicia di lana, quattro tonache ricoperte da una toga assai spessa, e di circondarsi le gambe e le coscie con certe fasce che da quell' uso i Romani chiamavano tibialia e feminalia. Gli stessi barbari, quantunque le bracche scendessero loro talvolta fino al piede, e potessero supplire agli uffizi tutti dei moderni nostri pantaloni, pure trovarono anch'essi commodo l'uso di quelle fasce. Onde si può nella storia discendere infino ai tempi di Carlo M. e anche più in giù, senza che s'incontri alcun vestigio di quel vestimento della gamba che da noi appellasi calza; trovandosi solamente indicate con vari nomi o quelle fasce, oppure le pelli, i drappi o le tele che si cucivano in modo da poter ricoprire le gambe, ma senza adattarsi loro e riceverne la forma. Gli antiquari pertanto riferiscono la prima formazione delle calze che oggidì sono fattura tanto comune, e che al mo-

<sup>(1)</sup> Lib. II, sat. 111, v. a54-55.

<sup>(</sup>a) In Octav. Aug. 83.

mento dell'invenzione dovettero, a giusta ragione parere cosa assai mirabile, a tempi più
recenti ancora dei secoli X ed XI, nei quali
qualche memoria si è conservata di quegli antichi gambaruoli. In questi tempi pertanto dee
essersi consumata l'usurpazione di quel vocabolo, occupandosi da lui come ho già detto
sopra la ragione delle calcagna quella eziandio

delle gambe.

Ma non bastava a quella parola vanitosa così bella conquista, che invasa d'orgoglio di salire sempre più sublime, tutta volle investire la provincia soprastante infino quasi ai confini del cuore dando il suo nome ai calzoni. Dopo il quale fausto avvenimento, preso di quell'aria di comando che aver sogliono coloro che portano i calzoni, niente meno intraprese che di giungere col senso figurato o di trasposizione a signoreggiare anche in quelle parti del corpo od in quelle altre cose dal corpo umano distinte, alle quali non sarebbesi potuta adattare nè una calzetta nè un pajo di brache. E col pretesto che le calzette quadrano alla gamba e la cingono ben bene intorno, ritraendone le polpe e le ossa, tutte quelle cose che si accomodano ad un'altra, e che serransi intorno ad essa anche in significato spirituale, tutte poterono esser espresse per mezzo di una calzatura. Onde il capo è oggidì ugualmente calzato dalla berretta come lo è il piede dalla scarpa; e l'argomento il più metafisico non può produrre nell'animo miglior effetto, come allorquando dicesi, che egli è calzante.

E il Cielo volesse che l'incalzare fosse non già come scrissero gli accademici della Crusca una varietà di incalciare, che si dice da essi significare il dar la caccia, ma fosse piuttosto un rinforzo ed un accrescimento del calzare, il Cielo dico ciò volesse (come sembrami che potrebbe volerlo, poichè siccome io sento la calza nell'incalzare sento anche nell'incalciare il calcio) che allora l'antico schiavo dei calzolaj Romani non si mostrerebbe già a noi nell'aspetto di quegli usurpatori rispettivi che cuoprono con le ragioni sole di lunga prescrizioni le timide loro ragioni, ma col fiero cipiglio-di quegli altri che sono pronti a brandir le armi per sostenere la loro possessione.

Notisi intanto come singolarità etimologica questo viaggio di una parola dal calcagno fino al cucuzzolo, e dal cucuzzolo fino all'anima.

# Defunto.

La fortuna di alcune parole sembra sia stata regolata con un qualche decreto di quegli oracoli dei tempi mitologici, i quali condannavano ad essere ingojate da un mostro marino le più belle vergini del luogo. Così avvenne alla parola defunto, la quale nata da parenti faccendieri, sbrigativi e buoni massaj era proprio in casa loro una vergine tanto diligente e tanto appassionata dei suoi domestici offizi, che si avrebbe fatto benedir le mani dal marito il più casalingo. Pure avendole un giorno la morte rivolto e fermato sopra la sua occhiaja, la volle

al suo servigio; e addio nozze, addio belle faccende. Onde ancora ai tempi nostri la povera verginella secca come una pergamena del XII secolo, e gialla come l'iterizia, vive la vita la più melancolica, abborrita da tutti gli uomini, e solo poche volte degnata di un mezzo sorriso da un qualche erede o da una qualche vedova.

Defunto come ognun sa nato in casa defungor volca significare chi fa, eseguisce, compie le sue parti, il suo officio, e in tal guisa sciogliesi dalle sue obbligazioni e si libera dai suoi impegni. Così nella vita libera dei Geti contrapposta da Orazio alla triste vita degli avari, sottentra l'un uomo all'altro nei lavori della campagna; e colui che procacciasi con le fatiche passate il futuro riposo chiamasi dal poeta defunctus laboribus. (1) Così dai Romani dicevasi defunctus bello chi sbrigavasi d'una guerrra; defunctus multis casibus, chi avea passato molte vicende; e da Livio specialmente si disse che la città di Roma in occasione della pestilenza era stata defuncta plurimorum morbis, perpaucis funeribus, (2) per significare che erasi con molte malattie e poche morti francata da quel contagio. Onde anche in quest'ultimo caso in cui quel vocabolo rasentava la peste, pure non che morte, ma rappresentò la liberazione dalla morte. Tuttavia per la magra ragione che anche la

(1) Defunctumque laboribus Aequali recreat sorte vicarius. III, od. 24.

<sup>(</sup>a) Liv. IV, 5a.

vita è per disgrazia di alcuni una maniera d'officio, e per disgrazia di tutti un officio che finisce, si volle appiccare il defunctus a chi compieva la carriera vitale, quasi che quell' uomo, il quale sbrigasi dalla vita si fregasse le mani in aria di contentezza, siccome farò io allorchè sarò defunctus cioè sbrigato di questo libro. E veramente magra ragione: poichè havvi tante specie di morti, le quali non hanno la menoma apparenza di compimento e di termine di una carriera, che la parola oltre all'essere stirata è anche impropria. Lasciamo stare che il senso vero del vocabolo defunctus suppone in chi si scioglie di un obbligo o di un impegno la volontà di scogliersene; e Dio sa se anche i trecento suicidi periodici che in ciascun anno rinnovellansi in Parigi potrebbero giudicarsi fatti con una vera volontà di quello scioglimento. Ma quel pover'uomo che va a nozze e che incontrasi nel pugnale di un nemico o di un assassino, può egli in coscienza esser detto defunctus vita, egli che vedea nella sua gioja intessersi d'oro e di seta il lungo stame spezzatogli d'improvviso? E la donzella che nel fior degli anni e della bellezza è inviata nel sepolero, non già perchè non fossevi nella rocca simbolica delle Parche altro pennecchio da filare, ma perchè il vero filo della vita, quello cioè che scorre per le arterie e per le vene non potè più rannodarsi dopo i troppi tagli di una lancetta micidiale, questa donzella, dico, esc' ella della vita come sarebbe uscita dal fare una visita di convenienza?

282°

Io non credo dunque la parola hen impiegata. Benchè se fossevi chi in ciò non m'assentisse, mi terrei pago che almeno si giudichi la stessa parola per giustamente collocata fra quelle che avrebbero potuto essere contente di ciò ch'erano, e che non pertanto furono trasportate a più ampia significazione.

# Spedire, Impedire.

Due sole parole sopra questi vocaboli, nella formazione e nel suono dei quali ognuno sente il piede libero o legato, onde poter dire che se vuolsi contezza dell'usurpazione da essi praticata con l'ajuto di quel piede materiale, se ne chiegga a coloro i quali spediscono i più grandi affari del mondo sedendo.

# Fazzoletto, Moccichino, Mouchoir.

Fra tutte le opinioni sulla etimologia del fazzoletto sembra a me la meglio provata o almeno la più naturale quella che lo ritira al suo principio cioè a terger la faccia, derivandolo dal vocabolo della barbara latinità facitergium, ed assomigliandolo in tal modo al sudarium dei Latini, il cui mestiere si era di asciugare sul volto il sudore.

Diversa affatto è l'origine e la destinazione del moccichino italiano e del mouchoir francese, nel nome dei quali sentesi tosto al pronunziarli il servigio ch'essi prestano al naso.

Pure questi vocaboli mal paghi dell' originario loro uffizio misero l'uno il piede sulle possessioni dell'altro, simile a due fanciulli che trastullansi, dei quali se l'uno pone la mano sulla merenda del compagno e l'altro gl' invola dal capo la berretta. Il fazzoletto non fu contento al nobile e delicato suo officio di tener asciutto il viso, ma con un giudizio propriamente da fazzoletto, non badando punto ai cimenti ai quali lo esponevano la reuma accidentale e il tabacco quotidiano dei suoi padroni, proferissi di tener loro mondo il naso. Ed è in seguito a tale offerta che il Firenzuola ebbe a far dire da una persona ad un' altra delle rammentate nelle sue novelle: « passate » doman di qua alla vent'un' ora, (1) e per » segno che voi siete voi, quando sarete al di-» rimpetto dell' uscio nostro soffiatevi il naso » con questo fazzoletto. » Si pentì la sciocca parola di quella sua soprabbondante servitù, e fu forse in compensazione di quanto ebbe a sopportarne che le fu dato di discendere dalla faccia al collo, e di servir di velo al gentil sesso. Per la qual cosa il cittadino della Tancia del Buonarrotti cantava da solo a solo:

> Che se il ciuffo e il collaretto Dispregiai di cittadina, Piacemi or di contadina Una rete e un fazzoletto. (2)

<sup>(1)</sup> Nov. 3.

<sup>(2)</sup> Tanc. att. I, sc. 3.

Nè a dire il vero (lasciando anche da banda la compensazione) eravi un gran passo a fare, perchè una parola così nobile benchè alquanto mal parata incontrasse sì buona fortuna. Ma che il mouchoir francese, quello che rigorosamente parlando non dovrebbe mai nominarsi senza dir prima con permissione, abbia osato discendere dal naso al collo, e che la nazione la più studiosa delle gentilezze e delle delicature lo si abbia sofferto, questo in verità è fatto per recar meraviglia a tutti coloro che come me ricercano nell'uovo delle parole il pelo etimologico. La scoperta di questo pelo fa intanto che agli orecchi miei sonerà d'or in avanti assai male, come forse a quelli di qualche leggitore, questa usurpatrice e malnata parola di mouchoir de cou.

# Favellare, Parlare.

Se alla favola fosse un giorno venuto in capo di essere chiamata verità, non se le sarebbe forse risposto da tutti i sapienti che il suo lungo conversare con le bestie e con le piante le avea travolto il cervello? Pure a dispetto dei sapienti essa ottenne di essere stimata qualche cosa di più significante della verità, dando per mezzo del suo verbo fabulare la vita al nostro significantissimo favellare. E chi nol crede venga a vederlo nella dottissima dissertazione XXXIII delle antichità italiane del Muratori, dove quel sommo critico asserisce per cosa fuori di con-

troversia, che il favellare altro non sia stato in origine che il contar favole, presso a poco come intervenne al verbo cianciare di cui in altro luogo abbiamo toccato la storia. (1) Egli cita a tal uopo Sparziano il quale nella sua vita di Adriano Augusto diceva, che questo principe al tempo medesimo scrisse, dettò, ascoltò, et cum amicis fabulatus est. Cita l'antichissimo traduttore del Vangelo di S. Luca, (2) il quale come si legge nell' odierna volgata raccontando l'apparire di Gesù risorto ai suoi discepoli scriveva, che questo factum est dum fabularentur et secum quaererent; la qual parola di fabulari era dal traduttore presa allora certamente in ben serio significato: poichè quei discepoli parlavano di cose sante.

Aggiunge infine il dotto antiquario che anche il parlare venne da parabola mutata in parola; e che di quella parabola in senso di parola abbiamo ancora un rimasuglio nel vocabolo di parabolano, che vuol dire per gl'Italiani gar-

rulo, ciarlone, chiaccherone. (3).

Se questa dottrina dell'erudito nostro autore non sarà contraddetta, potrà dirsi un giorno da qualche filosofo di quelli i quali veggono tutte le cose di quaggiù coperte da un velo nero, che ben a ragione toccò alla bugia di metter al mondo la favella e la parola; dan-

Manno Tom. I.

<sup>(1)</sup> V. pag. 446. (2) Cap. 4, v. 15.

<sup>(3)</sup> Più della parola italiana accostasi alla parabola la palabra spagnuola che significa lo stesso.

poichè l'eredità materna non potea meglio esser amministrata ed accresciuta come da quelle due figliuole, nelle mani delle quali gitta anche oggidì quel patrimonio meglio di un novanta per cento di trutto. Ma io penso che tanta filosofia non sia entrata nella formazione di una gran parte delle parole; e che l'uso, l'abuso, il misuso con tutte le altre storpiature dell'uso del volgo sieno stati e sieno il migliore dei fonti etimologici.

### Sfidare.

Se dobbiamo prestar fede a messer Benedetto Varchi nel suo Ercolano sfidare contrario di affidare significa primieramente quello che i Latini dicevano desperare salutem; onde d'un infermo il quale come spiegasi il volgo sia via là via là, o ai confitemini, o al pollo pesto, o all'olio santo s'usa dire: i medici l'hanno

sfidato.

Significa poi la stessa parola l'invitare o appellare a battaglia che i Latini chiamavano indicere bellum, e che dagli Italiani dicesi ancora ingaggiar combattimento o darsi il guanto della disfida. Come però questo passo non ristretto siasi fatto dalla parola sfidare, passando dal letto del moribondo al crudele di Marte orrido ballo, non lo dichiara il Varchi; ed io m' attenterò di farlo con la seguente considerazione. Lo stato di pace è stato ordinario dell'uomo, o almeno stato da lui ordinariamente

desiderato, nel quale egli è sempre affidato di non ricever danno. Dunque nel romperglisi guerra o pubblica o privata si disse sfidarlo, cioè toglierlo da quella confidenza in cui trovavasi di mutua amistà. Questo verbo conterrebbe così in sè il giustissimo principio della ragion delle genti, per cui non v'ha guerra legittima se prima non annunziata.

## Signore.

Molti hanno scritto sul rispetto dovuto alla vecchiaja. L'argomento però che io sono qui per addurre a confermazione dell'universale consentimento sovra tal rispetto, benchè per quanto io mi sappia non sia stato mai prodotto in alcuno di quei libri, è di tutti gli altri

argomenti il più persuadente.

Per una delle bizzarre condizioni della lingua italiana noi che abbiamo il dominio dei Latini non abbiamo ereditato da essi il dominus fuorchè stranamente accorciato in donno e di rado posto in uso. In due maniere pertanto si è studiato di supplire a sì bel vocabolo, il quale ricordava presso ai Romani il primo, il più naturale e il più caro dominio, cioè quello della propria casa (dominus a domus). In primo luogo si prevalsero gl' Italiani della voce di patronus, voce bella e rispettabile, sia per l'origine sua dal nome di padre, sia pel significare che faceva, come a tutti è noto, le ragioni che restavano a chi avendo conceduto a qualche

suo schiavo la libertà esercitava d'indi innanzi sovra di esso un' autorità quasi paterna. Voce non pertanto, la quale in riguardo di questa sua origine è più atta a denotare le ragioni che si hanno alla venerazione ed alla gratitudine altrui, che il diritto di proprietà sovra qualche cosa.

Volendosi quindi aver alle mani altro vocabolo che indicasse al pari del dominio e della padronanza la podestà o la maggioranza sopra gli altri, si trasse nelle lingue figliuole della latina il novello vocabolo da quel fonte istesso da cui i Romani aveano derivato la veneranda parola di Senatore. Senior dunque, cioè anziano, più vecchio, fu la voce adoperata dagli scrittori della corrotta latinità per indicare l'antico dominus; e le scritture perciò di quei tempi sono ripiene di seniori e di seniorissae di freschissima età, dalla unione dei quali vennero discendendo in diritta linea i seigneurs in Francia, in Italia i signori ed i senores spagnuoli che più degli altri arieggiano nella composizione della parola ai loro progenitori (1).

Questa parola pertanto è una parola ragionata e filosofica. Ma non si può anche dissimulare che ella fu estesa ad una provincia non sua,

<sup>(1)</sup> Gli antichi Italiani ritraevano maggiormente di quest'origine della parola signore scrivendo segnoraggio, segnoranza, segnoria, segnoreggiare. Dante da Majano: Se pur disdegna vostra segnoranza. Fr. Giordano: Troppo è grande briga e rischio a segnoreggiare altrui e a correggerli. Seneca pist.: Egli è tanto grande la loro schifiltà e segnoria che si fanno portar dietro la cucina. Bartolomeo di s. Concordio: Segnorie sfurzate niuno tonne lungamente. V. il vocab. della Crusca.

dappoiche ne alla sola grave età è dovuta riverenza, ne il rispetto è la cosa medesima colla suggezione al dominio altrui. Onde vecchiaja e podestà hanno dovuto muoversi da luogo ben discosto prima d'incontrarsi a significare la medesima cosa.

E così può aversi eziandio un novello argomento a dimostrare che non le parole ma l'intenzione di chi parla fanno l'ingiuria. Colei che sente dirsi in aria di animatissima devozione, tu sei la signora dell'anima mia, non pensa certamente che se dovesse starsi al valore antico del vocabolo, quel complimento vorrebbe dire tu sei la mia vecchiarella. L'uso ha ringiovanito la vecchiaia per una ragione simile a quella, per cui ha liberato da ogni soggezione la servitù professata e riconosciuta quotidianamente da noi tutti verso tutto il genere umano.

#### Torrente.

Questa parola è propriamente un caos, poichè vi si trovano congiunti gli elementi i più contrarii, e stannovi alla mescolata il fuoco con l'acqua e l'umido col secco. Tutti coloro i quali sanno che cosa significhi la zona torrida sanno eziandio qual verbo caldo fosse pei Latini il verbo torrere; verbo dedicato al servizio di tutte le cose che voleansi o far seccare ed inaridire come le biade per mezzo del sole, (1)

<sup>(1)</sup> Fel cum sole novo densae torrentur aristae. Virg. Aen. VII, v. 720.

amor; (1) e a Lidia allorchè non avea anch'essa ribrezzo di esclamare, Me torret face mutua

Thurini Calais filius Ornity (2).

Altri tempi, altre parole. Se suona agli orecchi nostri il vocabolo di torrente non si corre già col pensiero alle arrosticciane ed alle graticole, ma si figura all'imaginazione quell'acqua che scende giù infuriando per improvvisa piena, e la quale non so se deggiasi dir più nota per le maledizioni in prosa lanciatele dai possessori delle terre vicine, o per le descrizioni in verso fattene in ogni sorta di poesia dal poema epico in giù e dall' opera buffa in sù.

Che se chiederai come siasi gittata tant'acqua a spegnere cotanto fuoco, io ti dirò che la tromba etimologica solamente era buona a sì grande ammorzamento. Poco basta ai creatori di nuove parole, perchè il nero venga a significar bianco e la luce diventi un mezzo sinonimo delle tenebre. E dappoichè i Latini chiamavano l'acqua del mare marmo, (3) qual me-

<sup>(1)</sup> Od. 19, lib. III.

<sup>(2)</sup> Od. 9, lib. III.

<sup>(3)</sup> Quam multi Lybico volvuntur marmore fluctus Scevus ubi Orion hibernis conditur undis. Virg. Aen. VII, v. 218.

raviglia che abbiano attribuito l'effetto del fuoco all' acqua dei rivi? Nè mancavano loro ragioni apparenti per onestare quella confusione contra natura; poichè dicevano alcuni: Ve', come spumeggia, come ribolle, come ridonda quell'acqua, non ti pare di vederla riboccare dall'orlo di una caldaja? Ed altri soggiungevano: Signor no, non ha da ricordarsi qui il calderone o la pignatta, ma da dimandarsi in vece di ciò: non ti pare che quell'acqua la quale a modo di pazza scorre senza freno e consuma in poco d'ora tutta la sua sostanza per mostrare quindi nel rimanente dell' anno asciutto il suo letticiuolo, abbia ben meritato di trarre il suo nome meglio dal secco di tutto l'anno che dall'umido di poche giornate? E così si potesse dir la verità di tanti uomini, i quali soddisfanno appena le tre o quattro volte all'anno agli obblighi di un qualche officio, di cui godono per tutti i dodici mesi di esso gli onori, i profitti e il nome!

Io non sono da tanto che vaglia a mettere in sulla bilancia queste due ragioni. E se lo fossi, ed avessi per sopraggiunta l'autorità di far eseguire la mia sentenza io direi in vece così: considerando non esservi cosa veruna al mondo, che sia più distinta l'una dall' altra come lo è l'uno dall'altro elemento; considerando non esservi altri elementi che sieno così discordanti fra loro come i due dei quali parlasi; considerando essere la più scandalosa delle usurpazioni e delle mescolanze quella di chiamar secco

l'umido e caldo il freddo, e di confondere insieme l'arrosto e il brodo, un cappone e una limonèa, l'incendio di Troja e il diluvio universale: considerando inoltre molte altre cose che per brevità si tralasciano, si pronunzia e si sentenzia cacciando di causa ambedue le ragioni allegatesi per sostenere la trasposizione della parola, rimettendo in tempo a far valere le loro ragioni contro dei moderni torrenti gli arrosti, le fritate, i zizibbi e i fichi secchi, e per ultimo condannando gli scrittori tutti ed in particolare i poeti a chiamare d'or in avanti il fuoco fuoco e l'acqua acqua.

### Vertice.

Se chiedi al dizionario che cosa significa vertice ei ti risponderà che vuol dire sommità, cima, apice. Se lo chiedi agli etimologisti essi ti meneranno un po' per le lunghe prima di condurti a quell'altezza. Vertex ti diranno eglino, vuole propriamente significare quello che si volge (quod vertitur), o quello intorno a che volgesi qualche cosa. Perciò vertice o vortice dicevasi dai Latini il rivolgersi dell'acqua intorno a sè stessa, e il soffiare in giro dei venti e delle procelle, detto anche turbine e tifone. Vertici chiamavansi i cardini intorno a cui sembra rotare il cielo, uno dei quali vertici come cantava Virgilio sempre a noi soprastà, e l'altro è veduto in giù dallo Stige e dall'albergo degli

Dei infernali (1). Vertice appellavasi per ugual ragione il rivoltamento delle chiome nella sommità del capo. Donde ne venne che il capo medesimo per sè solo, anche quando vi si contassero tanti capelli quanti ne avea quella Ligia di Marziale, la quale se avesse con essi numerato gli anni di sua vita avrebbe solamente avuto tre anni (2), ne venne dico che qualunque capo umano fosse per sè solo riconosciuto col nome di vertice.

Appiccato una volta quel vocabolo alla cima del nostro capo, non fuvvi più cacume o comignolo che non venisse in breve tempo privilegiato di ugual nome: e ne restarono specialmente dotate le sommità dei monti, quantunque a dir il vero poche assai sieno le cose a cui debba arrecare maggior disagio il muo-

versi in giro come ad una montagna.

Queste e altre cose assai dirannoti gli etimologisti interrogati sulla storia del vertice. Ma
tu guardati dalla tentazione di quell'epigramma
che forse dopo tale risposta sentirai pizzicareentro al tuo vertice, se pensando alle vertigini
spirituali del capo ti porrai a considerare, che
a malgrado dell'usurpazione praticata da quel vocabolo, pure non potea incontrarsene altro meglio appropriato a significare il movimento perpetuo di rotazione impresso dalla natura alla
maggior parte delle teste umane, ed a quelle

<sup>(1)</sup> Georg. I, v. 242.

<sup>(</sup>a) Martial, epigr. 7, lib. XII.

294 specialmente che sono ricche di più bionda, più folta e più lunga capigliatura.

### CAP. IX.

## Parole bugiarde.

Гва i titoli diversi e bizzarri dați in ogni parte del mondo ai millantamila giornali che vi si stampano, a nissuno dei giornalisti è venuto mai in capo di dare ad uno di quei fogli un titolo in ogni rispetto appropriato, quale sarebbe La Bugia: titolo che oltre all'essere per gli scrittori argomento di buona fede, sarebbe anche pei venditori ragione di maggiore spaccio; poichè avvezzi oramai i lettori a trovare sotto ad ogni rubrica promettitrice di verità descritta una menzogna, talchè nel linguaggio di tacita convenzione accreditato fra il gazzettografo e il gazzettofilo, autentico vuol dire inventato, è certo significa dicesi, dicesi vuol significare è pensato da noi, lettera venuta dalla China vuol dire lettera scritta in Parigi, i viaggiatori che parlano sono dormienti che sognano, le persone degne di fede sono le persone in cui per a caso c'imbattiamo nel primo uscir di casa, Annibale ha vinto vuol dire ha vinto Scipione, il tale è morto è argomento ch'egli vive, e cose simili; avvezzi diceva essendo i lettori a trovare infilzate tante menzogne a dispetto dei bei titoli ed a non credere perciò

alla verità, forse che per la ragione degli opposti si accomoderebbero più facilmente a prestar la loro fede alla bugia. Ma gli editori hanno forse temuto di cadere in una sorta di pleonasmo accumulando alla sostanza anche il nome delle menzogne, o di fare uno sfregio troppo grande alla verità, non lasciandole per tenervi sua sede nemmeno il luogo dell'inscrizione.

Quello però che non sarà possibile conseguire nelle gazzette io vorrei poter ottenere almeno nei dizionari; e che siccome un A majuscolo indica parola antica, così anche un B majuscolo significasse parola bugiarda. La qual bugia abbreviata nei dizionari sarebbe anche più utile della bugia scritta per lungo in una gazzetta, in quanto che sulle verità delle gazzette tutto il mondo ha già il suo criterio bell'e formato, siccome contro alle ingiurie di esse tutto il mondo ha già fatto il suo callo. E se quel vivissimo ingegno di Trajano Boccalini avesse indugiato a nascere per due secoli, le sue censure contro ad una grande signoria europea non gli avrebbono certamente procurato ai nostri giorni quella funesta e strana morte. che gli toccò di sopportare in Venezia sotto ai colpi di alcuni sacchetti ripieni di rena tolta dal paese medesimo da lui proverbiato. Come certamente non avrebbe ai giorni nostri Lodovico XIV mosso guerra nelle Fiandre per l'articolo offensivo di una gazzetta: che altrimenti non si saprebbe come poter sopperire a tante

296 guerre, anche dove seminandosi in terra le lettere tutte minuscole componenti il Monitore francese dal suo primo anno infino al presente, ne sorgessero come dalla seminagione dei denti del dragone ucciso da Cadmo tanti cavalieri e tanti fanti armati e provveduti, e nascessero poi dalle lettere majuscole tanti cannoni coi loro attrezzi, e dalle arcimajuscole tanti generali col loro stato maggiore. Ma contro alle bugie delle parole non v'ha salvaguardia o diffidenza, a meno che qualche filologo di quel genere che mi son io non imprenda a rendere questo buon servigio agli uomini ingannati. La qual cosa avvenendo di rado, la conseguenza che se ne inferisce è una conseguenza tutta favorevole all'importanza di questo capitolo; nel quale sarà sempre più dimostrata la licenza e l'arbitrio liberissimo con cui sono state formate le lingue. E Adamo che fu il primo a parlare una lingua avea anch' egli o la prova o il sospetto di questo arbitrio, quando incontratosi con Dante nella stella dei gemini dicevagli:

> Opera naturale è ch'uom favella'; Ma così o così, natura lascia Poi fare a voi secondo che v'abbella. (1)

## Complessione.

Se uno scolare dovrà voltare dalla lingua italiana nella latina qualche squarcio in cui si legga

<sup>(1)</sup> Parad. cant. a6.

la parola complessione, e se lo vogliamo supporre diligente, egli cercherà è vero il dizionario per maggior sua regola, ma sicuro di trovarvi tosto il vocabolo latino di complexio, stimerà questa sua ricerca come una sovrabbondanza di cautela. Pure per girar ch'ei saccia gli occhi lungo tutto l'articolo ei non troverà questa complessione latina; ed in vece vedrà notato habitus corporis, constitutio, temperamentum ecc. Se allora toccasse a me il dargli la spiegazione del suo disinganno io gli direi che complessione in senso di disposizione, stato e qualità del corpo umano fu vocabolo usato dai medici dei tempi barbari senza ragione grammatica; che complexio per la lampante sua derivazione da complector altro non significava per gli scrittori della buona latinità salvo che connessione o congiunzione di qualche cosa; che perciò Cicerone dichiarando nei suoi libri delle quistioni Tusculane (1) la significazione della parola beato, scriveva non altro essere la beatitudine che una cumulata complessione di tutti i beni senza mescolanza di male nissuno; che per lo stesso motivo complessione dicevasi da esso il periodo pel suo quasi circondar una sentenza con le parole che lo compongono, e complessione la conclusione dell'argomento pel suo contenere la proposizione presa a dimostrare. Gli direi infine che forse hanno potuto i medici adoperare tal vocabolo con l'a-

<sup>(1)</sup> Lib. V, cap. 10.

nimo d'indicare quella connessione di condizioni che richieggonsi o ritrovansi nel corpo umano, e che ne costituiscono la natura; ma che per conoscere come la parola sia stata forzatamente piegata da un significato così generale a dinotare gli abiti corporei, basta l'esperimentare l'effetto dei suoi sinonimi. Dicasi in fatto di un infermo: la malattia è gagliarda, ma la sua unione lo salverà. Dicasi di una malaticcia: va rinforzandosi a poco a poco ma il suo congiungimento è cagionevole; e toccherassi più facilmente con mano come quella parola bugiarda sia stata mal formata.

### Losco.

Non v'ha parola, la formazione della quale sia costata più poco agl'italiani come allorchè trasmutarono il luscus in losco. Pure in tanta facilità di traduzione tanta è l'arditezza del diverso significato datole, che non può non sentirsene meraviglia. Il luscus era pei Latini il cieco d'un occhio. Perciò Cicerone citando nei suoi libri dell'Oratore (1) alcuni motti arguti, tassa di scurrilità il seguente di Appio ad un losco: Cenerò in tua casa o C. Sestio poichè che veggo esservi luogo per uno. E Marziale (2) proverbiava Taide dicendo: « Quinto ama Taide. » Quale delle Taidi? La losca: Dunque se manca

<sup>(1)</sup> De Orat. II. cap. 60.

<sup>(2)</sup> Epigr. 8, lib. III.

a Taide un occhio, mancano ambidue a Ouinto.

Consultisi ora il vocabolario della Crusca, e edrassi che losco è quegli, il quale per sua atura non può vedere le cose se non dappresso, guardando ristringe e aggrotta le ciglia. Ma l vocabolario della ragione dice che le parole rasportate da un'altra lingua, e che hanno un enso il quale può essere del pari spiegato in mbe le favelle, non vogliono essere capriccioamente disnaturate. Citasi è vero nel vocaboario l'esempio di losco per cieco di un ochio, e riportansi quei due versi del Petrarca,

Sì ch' egli'era a vederlo strano arnese Sopra un grand' elefante un duce losco,

Ma in primo luogo quest' eccezione non toglie l vizio del rimanente. E poi io sospetto che pochi deggiano essere gli esempi di tale significazione; e il Petrarca non per altro sembra abbia posto mano a quella voce, se non perchè traduceva egli allora letteralmente in quel concetto riguardante Annibale i seguenti due versi di Giovenale:

O qualis facies et quali digna tabella Cum Getula ducem portaret bellua luscum. (2).

Onde meno per rispetto alla lingua propria che per l'occasione offerta dalla lingua latina dal

<sup>(1)</sup> Sat. 10, v. 157, 158.

300

poeta imitata, pare abbia allora egli adoperato

quel vocabolo.

Comunque siasi la parola è bugiarda, come è bugiardo chiunque rinega il proprio casato.

#### Ordinare.

Che cosa è ordine? Cicerone nei suoi libri degli Offici (1) dandone la definizione spiegavalo per una composizione o collocazione di cose ciascuna nel suo luogo più accomodato. Quindi ordine è serie di cose o di persone succedentisi le une alle altre, come nel major rerum mihi nascitur ordo di Virgilio, come negli ordini degli scalini degli antichi teatri, come negli ordini ossiano filari delle vigne, come nelle ordinanze ossiano file degli eserciti. Quindi la condizione e lo stato di ogni cittadino in rispetto al posto in cui è collocato, come l'ordine senatorio, equestre e plebeo dei Romani. (2) Ouindi dicevasi giustamente cogere in ordinem la resistenza fatta ad un pubblico magistrato e l'impedimento datogli di esercitare le sue ragioni: poichè togliendosi a lui in quel modo le prerogative nel suo officio, era egli per così dire rispinto nell' ordine ossia nella classe dei volgari cittadini.

(t) Lib. I, cap. 40.

<sup>(</sup>a) Da questo significato io penso sia derivato anche il nome di ordine dato ad uno dei sagramenti della Chiesa, onde indicare la classe e la congregazione dei sacerdoti.

Che cosa è comandare? È un imporre come superiore, è un commettere espressamente che

si faccia qualche cosa.

Come dunque comandare ed ordinare hanno oggidì la medesima significazione? Per quella stessa ragione per cui si comanda talora a capriccio. Sic volo, sic jubeo.

#### Parente.

Se o leggitrice volessi tu permettermi che io discorressi un po'teco alla maniera di dottor sottile, io ti potrei provare che quel tuo visitatore quotidiano, che tu presenti ai novelli venuti non già come Messer tale, ma come tuo cugino Messer tale, non è punto tuo parente. -Come? non è egli forse il figlio della sorella del . . . — Non serve l'albero genealogico. Basti dirti cha non è tuo parente. — Perchè io però ne sia persuasa non basta il dirmelo. -E se ti dicessi una buona e persuadentissima ragione? — L'ascolterei. — Ascoltami dunque. Parente è un participio del verbo pario paris, il quale ( previa tua buona licenza ) significa partorire. Ora vedi se questa condizione del partorire potrebbe accomodarsi a quel tuo quotidiano. — Tu vuoi cassarmi dalla parentela il cugino, e non t'avvedi che se facessi anch'io la dottoressa sottile, stando a quella rigorosa ragione del partorire, non dovrei reputare per parente neppur mio padre. Oh! la bella etimologia che sarelibe allora la tua! - Intendo la tua MANNO, Tom. I.

obbiezione; ma senza che io te la spieghi tu ancora intendi la mia risposta, che cioè fra due genitori si può senza grande violazione delle leggi della favella tener in società quel vocabolo. Anzi non solo ai genitori, ma anche ai genitori dei genitori estendevano i buoni scrittori Latini l'uso di quella parola. (1) Quando la lingua poi si è imbastardita ( e le lingue s' imbastardiscono come le piante quando non si curano più le radici, cioè le etimologie ) tutti gli agnati e i cognati e gli affini furono ammessi nella parentela. Ma se metti la mano sulla coscienza dovrai o amabile mia dottoressa riconoscere che si è fatto un abuso di quel vocabolo. - Dunque quelle volte che importunata da qualcuno di voi altri sul conto di quel mio cugino io vi rispondeva alla fine è mio parente, io diceva allora etimologicamente una bugia? - Purchè non ne abbia tu detto altra o a lui od a noi, quella bugia è facilmente perdonata.

### Sartore

Un cotale saggiavasi un vestito frescamente tagliato alla foggia accreditata in Torino dopo ventiquattr'ore, ed anticata in Parigi dopo un mese. Il sartore stava li da un canto a contemplare la sua opera con la grave guardatura con

<sup>(1)</sup> Cajo nella legg, 51 de verb. signif. scrivera: Appellatione parentis non tantum pater sed etiam avus et proavus et deinceps omnes superiores continentur.

la quale Canova avrebbe contemplato il suo Perseo. Il primario ministro di lui stirava al di dietro le falde del novello vestito, rigonfiava leggermente coi polpastrelli delle dita le sommità delle maniche, inseriva ogni bottone nella sua fenestrella, e terminato il lavoro inchinavasi profondamente senza dir parola. La parola era riserbata al maestro, ed egli con un'occhiata, composta per una metà di studio profondo, e per l'altra metà di studio dissimulato. avendo squadrato quel cotale diceagli in sembiante di approvazione, che con tal abito indosso egli poteva affrontarsi a chiunque e dovunque. Il ministro di lui distribuiva quindi agli astanti alcuni polizzini, e fatta nuova riverenza più profonda dal ministro, più alta dal maestro, ambi si dipartivano. Legge allora uno degli astanti il polizzino, e trova: N. N. tailleur. Son salon est situé rue ... n.º... premier étage. E uno dei maligni della brigata dimandava in quel punto: Per qual ragione questo nostro maestro tale, il quale non essendosi in verun tempo discostato per la lunghezza di un miglio dal confluente del Po colla Dora, non ha fatto giammai altro viaggio che dall'abbaino del suo primitivo cinquieme étage al salone in cui lavora di presente, scrive queste sue cartucce in lingua francese? Trovavasi colà per accidente un etimologista il quale sorridendo rispose: Io non vi dirò la ragione per cui l'ha fatto, ma posso ben dirvi quella per cui dee farlo. Guai alla sua vanità se sapess' egli che

cosa significa il vocabolo di sartore! che ei ne caderebbe in sincope. Sartore è da saroio is e sarcio is vuol dire rattoppare, racconciare, rappezzare. Havvi perciò fra il sartore del vocabolario e il sartore del salone la differenza medesima che passa fra il drappo e il cencio, fra una calza nuova e una calza che ragna da tutt' i canti, anzi quella differenza che passa fra il creare e il conservare, fra una istituzione ed una restaurazione. Guai dunque a lui ripeto se sapesse quanto disonore gli viene per quella sua origine latina. I sartori pertanto, così conchiudeva l'etimologista, i sartori fanno bene se usando la parola di tailleur appropriata al tagliare ch'essi fanno i panni, rinunziano a quell'altro loro nome, il quale nonostante la bugiarda sua apparenza gli condanna ad esser posti in mazzo coi rimendatori.

### Secolo.

La parola secolo, qualunque sia la sua etimologia, (1) qualunque sia stato il numero di anni che per gli antichi comprendeva, significava certamente un lungo periodo di tempo, e lo significa anche adesso con grandissima consolazione delle cornacchie e dei pochi uomini privilegiati com' esse di lunga vita. Ha però il secolo pei moderni un altro senso che non avea

<sup>(1)</sup> Varrone la derivava a sene, perchè il secolo stimasi il lunghissimo spazio degli uomini che invecchiano. Altri la trassero da se e colo o da sequor, o da seco.

per gli antichi, intendendosi con tal nome le cose mondane, la loro vana pompa, le loro fallaci delizie; ed è in questo rispetto che io registro il secolo fra i vocaboli bugiardi. Che cosa può esservi di commune fra uno spazio di cent' anni e gli abiti sfarzosi, le danze, i desinari, le conversazioni, gli amori, le corti, le caccie e i perditempi d'ogni maniera che compongono la vita chiamata mondana? Non sono anzi i cent' anni l' idea la più refrigerante che possa nascere nell'animo ad un mondano, sia ch' ei li consideri come termine al quale non giungerà, sia ch'ei pensi che al solo varcar la linea equinoziale del mezzo secolo comincierà per sui la stagione dell'abbandono della maggior parte di quei piaceri? Che se in proporzione dell'intensità e della durata dovea trarsi dal tempo il vocabolo dinotante il godimento, non sarebb' ei stato meglio l'adoperare a tal uopo un novero più ristretto, e non dir già, il tale ha abbandonato il secolo, ma il tale ha abbandonato per esempio il trent'anni o anche meno?

Vuolsi da qualche scrittore che la ragione sia stata, perchè la terra è il luogo in cui si attende a cercare i beni che passano, e i cento anni sono il termine più lungo di questo passaggio. Ma per esprimere con vocabolo novello e sforzato questa sfuggevolezza della vita umana era egli appropriato il figurarla centenaria? Tanto varrebbe che per dinotare i pericoli ed i naufragi del mare mediterraneo si fossero questi

#### Tonsura.

Fra il tosare e il radere v'ha la diversità che passa fra le forbici e il rasojo, e fra il riscontrare insieme le due lame di quelle acciò mozzino la lana o i capelli che vi s'interpongono, e il tor via col taglio di questo ogni pelo rasente la pelle. Intendea benissimo il senso anche figurato del tosare Tiberio, allorchè come narra Svetonio rispondea ad alcuni presidi delle province zelanti di nuovi, tributi doversi le pecore tosare non pelare (1). Ed intendea lo stesso Svetonio la diversità fra il tosare e il radere, allorchè riferendo la negligenza di Ottaviano Augusto nelle delicature e nella cura della persona scriveva, ch'egli ora radevasi ora tosavasi la barba, leggendo al tempo stesso o scrivendo qualche cosa (2).

Tuttavia la cherica degli ecclesiastici, la quale come a tutti è noto è una rasura è volgarmente appellata tonsura. Io non voglio imprendere a determinare se alloraquando incominciò la tonsura ad esser considerata come una preparazione agli ordini ecclesiastici, s'intendesse con tal nome il solo mozzar delle chiome o il ra-

<sup>(</sup>r) Svet. in Tiber. 83.

<sup>(2)</sup> Sret. in Octav. 79.

derle in sulla sommità del capo; che per quanto ne ho riscontrato la quistione ne riuscirebbe avviluppata. Basta al mio assunto che i vocabolarj e l'uso generale confondano la tonsura con la cherica perchè la parola abbia ai miei oc-

chi una macchia d'improprietà.

In una materia qual si è questa in cui tutta la differenza sta nella maggior altezza che un pelo tosato ha sopra un pelo raso, io non avrei notato quella macchia, se non m'avessi dovuto per tal maniera aprir la via a discoprire eguale menda nello spiegare un vocabolo del dialetto piemontese, che suona più e più volte al giorno per le bocche delle gentili persone, ora in aria di comando, ora in tuono di confidenza, ora in quello di preghiera, ora in quello di disperazione. Tota chiamasi dai Piemontesi la donzella da marito di civil casato. Ed io per quanto ne abbia ricercato rimasi sempre all'oscuro della significazione di un nome che ha alquanto dello strano, insino a che non m'avvenni nel leggere le dottissime dissertazioni del Muratori sopra le antichità italiane in alcune notizie che mi parvero accommodate alla mia curiosità. Ecco il sunto di tali notizie. (1) Le fanciulle al tempo dei Longobardi non tosavano mai il crine, ma lo nodrivano. Nelle leggi perciò di Luitprando noi troviamo assai volte filias in capillo in casa relictas. E per testimonianza di Paolo Diacono (2)

<sup>(2)</sup> Diss. XX.

<sup>(2)</sup> De gest Longob. V, 37.

il re Cuniberto avendo inteso lodare Teodote donzella di elegante corporatura ed ornata di bionda e prolissa capigliatura che le fluiva irzfino ai piedi, tostamente se ne invaghì. Le quali parole sembrano indicare che le vergini andassero allora col crine sciolto sulle spalle. In Milano e in Bologna i fanciulli e le fanciulle chiamansi tosi, tose, tosane, tosoni e tosette. E quantunque ciò paja dire il contrario di quello che praticavano i Longobardi, pure il Ferrari nel trattato dell'origine della nostra lingua giudicò, che l'intonsi e l'intonsae dei Longobardi siasi convertito col mozzamento della prima sillaba in quelle altre voci. Così il Muratori. (1) E mi bastarono queste indicazioni per conghietturare che la tota piemontese fosse al tempo dei Longobardi una fanciulla intonsa al pari delle Lombarde e delle Bolognesi; e che questo nome sia stato anche qui decapitato e ridotto a tonsa e tosata, donde pei venne tota. Con la qual cosa s'introdusse nel comune linguaggio una bugia di più. E voglia il Cielo che alloraquando si adopera il vocabolo di tota in caso vocativo. sia questa la sola bugia che le si dica.

<sup>(1)</sup> Il vacabolario della Crusca ha dato luogo al vocabolo tosa come a voce lombarda significante donzella, citando il luogo sequente del Boccacio: Ed ebbevi di quelli che intender voltono alla Melanese che fossa meglio un buon porco che una bella tosa. Registrasi quindi nel vocabolario il diminutivo tosetta con questi due versi del Pulci nel Morgante: u Le donne e le tosette macapigliate Correvan tutte come cosa passa. n

Secondo le discipline dei primitivi cristiani le notti che precedevano le maggiori solennità della Chiesa passavansi dai fedeli vegghiando ed orando, e chiamavansi perciò vigilie. Quest'uso è adesso abolito, e solo ne resta un segno nelle solennità notturne con le quali si dà principio alle feste del Natale. Pure quantunque la veglia siasi adesso mutata nell'astinenza da alcuni cibi, quest'astinenza la quale niente ha di correlazione col non dormire si è chiamata e si chiama vigilia Esempio del come gli uomini non badano alle parole; e del come gli usi, i quali in politica vagliono meglio delle teorie filosofiche, abbiano nella favella maggior virtù dei precetti grammaticali.

## Digiuno.

" Io un topo? e può dirlo chi non sia un "maligno? sieno rendute grazie all'Autore del-." l'universo che io sono uccello: ecco le mie "ali. Viva il popolo alato! "Così diceva un giorno per bocca di La-Fontaine un pipistrello, il quale posto dappoi in altro pericolo perchè stimato uccello esclamava: "Come? io passar "per uccello? Qual cosa costituisce un uccello "se non le piume? Io son topo adunque come "tu vedi. Vivano i topi, e così possa Giove "esterminare tutta la stirpe gattesca. "

• esterminare tutta la stirpe gattesca. »

Avviene lo stesso anche delle parole, le quali,

non che contenere in sè le due nature poco dissimili di un pipistrello e di un topo, contengono anche alle volte per così dire un topo ed un gatto, cioè le cose per loro condizione le più opposte. Aulo Gellio lamentavasi infin dal suo tempo di quest'uso scambievole di alcune parole, le quali erano talmente poste in mezzo ed in comune dagli antichi, che poteano capire e significare due cose intieramente fra loro contrarie. Egli cita a tal uopo le voci di tempestas, valetudo, facinus, dolus, gratia, industria tutte di ambigua e doppia significazione, ed abili perciò ad essere adoperate in buono o in malvagio senso. Anche pericolo, veleno e contagio quantunque fossero quella triste cosa che ad ognuno è conosciuta, pure erano talvolta impiegati nel senso innocente di esperimento, di rimedio e di buon influsso. Che più? L'onore stesso, quella preziosa parola che costava sì poco il lasciare inviolata, fu siffattamente snaturata dall'uso, che fu permesso il far distinzione fra il buono ed il cattivo onore, in maniera che cattivo onore venisse a significare ingiuria. Onde Quinto Metello Numidico nell'aringa da lui detta al popolo dopo il suo trionfo parlando non so di chi diceva: « Quanto » più o Quiriti me ne ricercate testimonianza, » tanto è maggiore l'ingiuria e la contumelia » che fate non già a me, ma a voi stessi: per-» chè quanto è più facile all'uomo probo il » ricevere un' ingiuria che l'ingiuriare altrui,

" tanto egli peggior onore a voi diede che a
" me. " (1)

Anche le lingue moderne hanno nel loro registro alcuni vocaboli che alla maniera di Giano guardano innanzi e indietro. E basta qui per esempio il citare la parola digiuno, la quale o si adopera nel senso dei Latini e vuol dire non mangiare, od è usata nel senso della legge ecclesiastica dell'astinenza da alcuni cibi, e significa allora il mangiare quanto e quello che conviene per osservare quel precetto. Dante parlava del digiuno nel primo significato, quando descrivendo la condizione delle anime purganti macchiate del vizio della gola, e mostrandole con gli occhi cavi, pallide nel viso, e tanto sceme che la pelle loro era tutta informata dalle ossa, le assomigliava a quell' Erisitone della favola condannato da Cerere a rabbiosa fame, e diceva:

> Non credo che così a buccia streme Erisiton si fusse fatto secco Per digiunar quando più n'ebbe tema. (2)

Nello stesso senso il Boccaccio raccontando il desinare di Primasso presso all'abate di Cligni scriveva, ch'egli avea gran talento di mangiare come colui che camminato avea e uso non era di digiunare. (3) Il Boccaccio mede-

<sup>(1)</sup> Aul. Gell. Noct. Att. XII, 9.

<sup>(</sup>a) Dant. purg. a3.
(3) Nov. 7, giorn. x.

simo può dare per lo contrario un esempio del digiunare che si fa mangiando in quella sua novella di ser Giapelletto da Prato, il quale testimonianze false diceva con sommo suo diletto richiesto e non richiesto, commetteva inimistà e scandoli fra amici e parenti, invitato ad un omicidio od altra rea cosa velonteroso v'andava senza negarsi mai, imbolato avrebbe e rubato con quella coscienza che un sant' uomo offerrebbe, e nondimeno millantavasi che ogni settimana almeno tre di fosse uso di digiunare in pane ed acqua. (1)

Conchiudiamo adunque il capitolo delle parole bugiarde con l'averne mostrato una di quelle, le quali non solamente dicono il no quando dovrebbero dire il sì, ma tengono l'affermazione e la negazione in loro potere, come nelle guerre civili serbano alcuni nella tasca i simboli d'ambe le parti contendenti. Parole perciò, che se vi fosse un gastigo per esse, dovrebbero essere poste in quel luogo appartato dell'inferno dantesco, in cui stanno coloro che nelle fazioni civili non parteggiano aperta-

mente per l'una o per l'altra. (2)

(2) Inf. cant. 3.

<sup>(1)</sup> Nov. 1, giorn. 2. I pasti che fannosi fuori del pranzo e della cena, nonostante la loro almeno presunta parsimonia, hanno meritato in ogni lingua nomi speciali, come altrove si è detto. Fra questi il solo asciolvere ha qualche cosa di comune col digiuno, essendosi così detto dallo sciorre (solvere) il digiuno. Ha più palese correlazione con il digiuno l'asciolvere dei Francei che dicesi da essi dejeuner; il quale pare tratto da dejejunare cioè rompere il digiuno, simile al break fast degl' Inglesi che significa precisamente la medesima cosa. A questo dejeunare cosìa a disgiunare riferiva il Salviati l'origine dell'italiano desinare.

#### CAP X.

### Parole d'amore.

Havvi di quelle cose, al termine delle quali si arriva lietamente, ed bavvene tutto all'opposto. Si veggono finire per esempio assai mal volentieri quelle due cose che gli assassini sogliono comprendere in un solo dilemma, la borsa cioè o la vita. Vedesi per lo contrario quasi sempre con dilettazione il termine di una fatica. Pure di questa mia fatica etimologica io veggo con dolore accostarsi il compimento; e se invece di scrivere nella lingua italiana, le cui espressioni sono specchi sinceri dell'anima, scrivessi nella francese le frasi della quale sono più volte come quella maniera di specchi che ingrossa gli oggetti, io direi che j'en suis au désespoir. Sia abito, sia innata propensione, questo studio ha acquistato nel mio animo una specie di monarchia, cacciatine tutti quegli altri studi imperfetti interrotti e talvolta anche fra loro discordanti, pei quali la mia testa era veramente diventata una repubblica letteraria. Dal momento però in cui ho dato all'etimologia le chiavi del mio poco intelletto, essa sola vi entrò, e donna e madonna tutto vi dispose più per lo mio che per lo suo meglio.

Frutto principale della novella dominazione fu libertas quae sera tamen respezit inertem.

314

Si, libertà di scrivere a senno mio quello e come mi va a grado. Non più scrupoli di scrivere per adulare con qualche smodato scagliamento nelle lodi, perchè le parole non hanno il naso fatto come noi che senta l'olezzo degli incensi. Non più timori di scrivere per far danno od ingiuria, perchè le parole sono più impassibili di Zenone. Non più riguardi di non violar le regole, perchè non è nato ancor l'Aristotile che determini l'altezza, l'ampiezza e la profondità dei lavori etimologici, e in questa nostra provincia sono nomi ignoti i nomi di classico e di romantico. Non più rivalità o guerre di opinioni, perchè il mondo gareggia o combatte in questo tempo per tutt'altro che per sapere donde vengano o per quale strada sieno a noi giunti i poveri vocaboli; che poveri sono veramente e simboli direi auche di povertà, spendendosi come vil moneta, di cui non si guarda l'impronta, non saggiasi il titolo, non si bilancia il peso.

Altro risultamento di tale studio si fu un diletto per lo innanzi da me non sentito. Siccome coloro ( e qui vi avviso o lettori di respirare in prima largamente, perchè questi periodi del siccome mi riescono alle volte più lunghi dei più lunghi del Guicciardini) siccome coloro che vanno a caccia di parpaglioni, se trovano per istrada i più bei fiori non li curano, i più bei frutti non li colgono, la più rumorosa e la più ballerina delle cascate e non s'arrestano a meditare o a finger di meditare sentimentalmente

a quella moderata distanza da essa, in cui gli spruzzi dell'acqua non possano giungere a fare sul sentimento quell' impressione medesima che farebbero sui cani e sulle galline; trovano orizzonti variati di punte in su, di punte in giù, di alberi qua e di seminati là con animali che muovonsi per lo mezzo, e gli orizzonti si scambiano ai loro occhi come l'aria nei loro polmoni senza porvi la menoma attenzione: ma se una farfalla va svolazzando per l'aria, la seguono tosto cogli occhi con le gambe e con l'anima, insino a quando, posandosi essa sul calice di un fiore, ed avanzandosi eglino lentamente e con la rete spiegata, oppure piede innanzi piede, alito raccolto, con le dita già anticipatamente conformate in figura di pizzico, acciò più facile e più pronta riesca la stretta, possa venir loro fatto finalmente di sorprendere quella bestiolina e di recarsela in mano; ed allora oh! qual piacere in osservare quelle antenne, quelle gambucce e soprattutto quelle alette screziate di vaghi arabeschi, e nel poter dire a sè stesso con interno scientifico compiacimento, ecco qui un marito, una vergine, una moglie, una madre della famiglia tale, della tale tribù di parpaglioni, così anch'io, sia diletto vero, sia consueta impressione delle cose novelle, non più curo nelle mie letture quello che mi si para innanzi di vago o di ricco o di savio, ma le sole parole vo con singolare tenerezza dell'animo considerando. E dove sorrido al vedere che un autore impiega senz'avvisarsene per piangere vocaboli che dalla natura loro erano destinati a rider sempre. Dove mi meraviglio al pensare che gli uomini abbiano potuto accomodarsi a comporre una frase di rispetto e di omaggio con parole educate per tutt' altro servigio. Dove all' osservare le strane storpiature di alcuni vocaboli, mi viene in animo il desiderio che le parole potessero avere nelle mani quella stessa bracciajuola che avea Dante Alighieri, alloraquando imbattutosi in un asinajo il quale cantando il suo libro e toccando tratto tratto l'asino dicevagli arri, gliene diede una gran batacchiata sulle spalle soggiungendogli cotesto arri non vi mis' io. (1) O qualora mi manca l'occasione d'innalzarmi alla metafisica della scienza ne studio la parte chimica, e divido e suddivo e trincio le voci, ed assisto a mille nozze, a mille divorzi, a mille riconoscimenti di parentela o separazioni di patrimonio fra parole e parole. E in ciò fare o dimentico quello che di spiacevole s'incontra sotto alla scorza di esse; o mi fortifico sempre più in una mia opinione, che forse qualche giorno mi verrà fatto di spiegare sopra l'onnipotenza del caso nelle cose terrene; poi veggendo come tante belle orazioni, tante dolci poesie, tante strignenti dicerie, tanti patetici compianti si fanno giornalmente con parole raccolte in origine propriamente a caso e ad occhi chiusi, trovo in ciò un argomento invincibile per chia-

<sup>(1)</sup> Nov. di Franco Sacchetti.

rirmi sempre maggiormente, che le cose migliori del mondo non sono già le fatte pensatamente, dottamente e con severi squittinj (come quelle fatte per esempio nei secoli chiamati dei lumi); ma quelle che l'accidente ha prodotto, l'accidente ha sostenuto, e l'accidente ha accreditato. Per la qual cosa anche dell'etimologia io mi giovava onde dire qualche volta così nel mio me: adagio nelle cose da farsi e vivano le cose fatte.

Ecco i frutti principali del novello mio studio, che lo sono anche in parte di ogni studio; giacchè lo studio veramente amato produce sempre nell' animo nostro quella medesima escluviza impressione, per cui il Petrarca seriveva che Laura sola a lui pareva esser donna.

Non è dunque da meravigliare se io abbandono con dispiacenza questo novello è vero ma giovalissimo amico; e se per temperarla ho voluto prima di separarmi da lui discorrere in sua compagnia di questa dolcissima materia delleparole d'amore.

## Amore.

Le etimologie finora imaginate per la parola amore sono tante e sì poco soddisfacenti, che io era quasi per usare di una libertà finora da me non presa, passando dagli scanni di discepolo alla scranna da maestro. Io dunque così pensava un giorno. Perchè nel ricercare l'origine della parola amore non salire al primo in-Manno Tom. I.

namorato? Figuriamoci Adamo al lorchè sorge dal primo suo sonno, e figuriam oci la bellissima delle bellissime Eva, quale la vide quel veggentissimo cieco di Giovanni Milton venire per la prima volta in faccia al suo sposo. Questi nel volgerle gli occhi che cosa le avrà detto in quella sua lingua novizia e perciò povera di espressioni appartenenti a cose astratte? Nient'altro che un Ah! ben aspirato e ben lungo. E un altro Ah! avrà pronunziato nell'accostarsele. E forse più numerosi saranno stati gli Ah! in quel primo colloquio d'innocente e pura letizia, che non le parole di più sillabe, quali i poeti cercando d'indovinare quel primo dialogo dei nostri proto-parenti hanno posto loro in bocca.

Per quanto però mi sembrasse vera questa prima osservazione non potei trarne alcun pro etimologico; poichè volendo avanzar oltre mi avvidi tosto che nella povertà mia di lingue dotte ogni primo passo sarebbe stato una temerità, e ogni secondo passo una caduta. Ritrattomi pertanto in tempo dalla difficile impresa, e persuaso che anche senza albero genealogico accreditato la famiglia degli amori non iscemerà mai di sua riputazione, io mi riduco qui a gittare come un pomo nell' aringo etimologico con sopravi la scritta: al più dotto dei linguistici.

Lasciata perciò da banda l'origine della parola amare, dirò in quanto appartiene alla sua storia, che non sì tosto i Latini l'ebbero in

loro podestà ravvisarono ad un batter d'occhio tutto ciò che di cattivello racchiudeasi nel suo significato. Fecero dunque in questa parola quello che dopo l'età di Saturno erasi fatto nelle terre, cioè parțiri limite campum, e dissero: si ami pure, e chi potrebbe impedirlo? ma si ami per trasporto quasi involontario, per veemenza ed ardenza di passione quasi impensata, si ami dall'uomo quasi come amasi dagli altri animali. Che se l'affetto s'apprende al nostro cuore, non già per cieca e disordinata appetenza, ma per elezione ragionata, sia l'elezione quella che darà il nome a questo nostro sentimento; e la parola diligere la quale ha in sè gli stessi elementi, la stessa prudenza e lo stesso giudizio dell' eleggere segni la differenza fra l'amore dell'istinto e quello della ragione.

Andarono anche più in la i Latini, e quasi non fosse mai bastante l'innalzar barriere contro a quella parola dominatrice d'amore che tende sempre a tutto invadere, separato una volta dalla sua signoria l'affetto ragionato, vollero anche dare reggimento distinto a quell'affetto, che quantunque affetto di natura e nascente nell'animo nostro non per elezione ma per necessità, pure ha dalla natura sua stessa tanta santità o castità di pensieri e di desideri, che il confonderlo con l'universale degli amori sarebbe un profanarlo. La bella parola di carità fu perciò da essi consagrata specialmente a denotare l'amore verso gli Dei, la patria, i genitori; e quantunque le mogli, i figliuoli, i fra-

telli e gli amici fossero pur meritevoli di prender luogo fra gli oggetti ai quali indirizzavasi quella santa parola, pure tanta fu la venerazione verso di essa, che restò come segnata una divisione fra la carità e l'amore, per cui i maggiori

soli fossero cari, gli eguali amati (1).

Gl'Italiani hanno dato alla carità una significazione, che tutta di religione verso Iddio e di pietà verso gli uomini ben di rado si appropria a denotare qualche altra affezione. in ciò non hanno fatto che purificare maggiormente e nobilitare quel vocabolo. Hanno però essi posto da banda il verbo diligere, quantunque abbiano dato cittadinanza oltre alla dilezione anche alle parole di eguale stirpe diligenza e diligente. Volendo pertanto tutto spiegare col solo amore, privaronsi con ciò di una varietà di espressione quanto altra mai non solo bella ma necessaria. Eglino non possono per questo distinguere quel di più che i Latini trovavano nell' amore sopra la dilezione in quanto alla copia o al calore degli affetti, e quel di più che incontrasi nella dilezione nel rispetto della virtù e del giudizio. (2) Nè saprebbero come espri-

Non conosco in tal momento
Se l'amico o il genitore
Sia più degno di pietà:
So però per mio tormento
Ch' era scella in me l'amore,
Ch' era in te necessità.

Artas. att. 2, sc. 14.

 <sup>(1)</sup> V. Cicer. partition. cap. a5.
 (2) Metastasio fu perciò obbligato a servirsi della sola parola d'amore quando volle in una sua strofa spiegare tale differenza:

mere per esempio quello che Cicerone scriveva al genero suo Dolabella, allorchè commendandolo per l'egregia maniera con cui comportavasi nel suo ufficio di consolo, e per la gloria che a Cicerone stesso ne tornava come a suo creduto consigliere, diceagli: "Chi mai avrebbe » pensato, che qualche cosa potesse aggiun-» gersi a quel mio amore verso di te? Pure » così è, che ora solamente mi sembra d'amarti » et antea dilexisse. » (1) Noi abbiamo è vero la parola stimare, parola di consolazione e di vita nella bocca di un protettore, parola mortale fra le labbra dell' amata; ma lo stimare parola mercantile, o non vale il diligere dei Romani, od almeno vale diversa cosa; ed è perciò sempre per noi il diligere una bella parola perduta.

Per questa distinzione delle due maniere d'amore i Romani profauavano meno di noi tal nome nel trasferirlo alle cose inanimate; e poteano, salvo il rispetto dovuto ad altri più, nobili amori dire, che la porta di Lidia amava il limitare, (2) che l'alto pino e il bianco pioppo amano di congiungere insieme la loro ombra ospitale, (3) che l'oro ama d'intromettersi fra i satelliti e di spezzare i duri marmi a guisa di fulmine. (4) Nel mentre che noi per quel-

<sup>(1)</sup> Famil. IX, 14.

<sup>(2)</sup> Amatque janua limen. Hor. lib. I. od. 25.

<sup>(3)</sup> Lib. II, od. 3.

<sup>(4)</sup> Lib. III, od. 16.

l'avarizia del nostro vocabolario siamo costretti ad amare la moglie, come si ama il rezzo nell'estate, o come si ama il vino dolce od ama-

rognolo nei desinari.

In compensazione di tal perdita hanno i moderni sopra gli antichi il vantaggio d'aver dato all' amore preso anche nel senso il più comune un aspetto ed un linguaggio più degno dell'uomo. e di aver fatto fra gli uomini e i bruti non una sola separazione di parole quale fecero i Latini, ma una separazione più riconosciuta di affezioni. Io non voglio qui discorrere della condizione e della verità delle dottrine platoniche sopra l'amore; ma tenendomi in luogo delle dottrine ai fatti quali veggonsi nelle rappresentazioni sceniche degli antichi e nei versi dei loro poeti. dico che se era ad essi cognito quell' amore il quale mette in cima di ogni altro pensiero la compiacenza del vicendevole consentimento di due anime in un affetto reciproco, non era almeno tal affetto stimato degno di essere assai commendato. Rara è fra i poeti latini la menzione del casto amore. Rara la rappresentazione del vizio con qualche mescolanza di verace e generosa affezione: talchè a chi legge quelle perpetue turpitudini degli amori Plautini, pare già una cosa da soffermarvisi sopra e da lasciarsene intenerire l'animo quella donzella vendereccia di Filenia, (1) la quale a malgrado della penuria in cui trovasi l'amante suo Argirippo

<sup>(1)</sup> Asinar. att. 2, sc. 1.

e dei rimbrotti della infame sua custode Cleereta, pure non potendo dimenticare quel giovane prorompe in queste parole di amabile e nativa semplicità: " ma se il mio animo è oc-" cupato o madre, che cosa vuoi tu ch'io possa " fare? " E quindi continuando essa a soste-. nere presso a Gleereta le ragioni dell'amico, giunge anche allora pel motivo medesimo della rarità dell'affetto da lei spiegato a commuovere l'animo di chi legge in suo favore, allorchè con parole libere è vero quali convenivansi alla sozza vita da lei menata, ma non usitate nelle rappresentazioni sceniche di quell'età essa risponde: « Anche il pastore o madre il quale » pasce le altrui gregge ha seco qualche peco-» rella del suo peculio nella quale è posta la " migliore sua speranza. Lascia che io possa " amare il solo Argirippo animi causa. " La qual espressione animi causa è come un prezioso velo gittato sopra quelle sozzure, che per un istante le fa scomparire dagli occhi del leggitore.

Parmi anche che si possa argomentare della natura ordinaria dell'espressione di quell'affetto presso ai Romani dalle parole medesime da essi adoperate per accarezzare le persone amate. Un esempio di ciò si trova nella stessa commedia di Plauto. Leonida servo del giovane amante ha finalmente avuto in mani a forza di maneggi fraudolenti il denajo necessario per comperare Filenia, ma giocosamente vuol egli in prima essere sollecitato dalla giovanetta ed accarezzato

da lei con parole amorose, acciò quel denajo si ponga da lui nelle mani della custode. Ella dunque così ne lo prega. (1) Dà qui i tuoi denari o mio occhio, mia rosa, mia voluttà, mia anima; dammi quell' argento, non voler lasciare che si disgiungano due persone che cotanto si amano. Il servo però non è contento di tali espressioni, e non gli sembra che tocchi il colmo delle parole carezzevoli ed amatorie quel dolce vocabolo di anima mia, il quale se fosse stato pronunziato una volta sola dalla bocca di madonna Laura avrebbe prodotto nel mondo poetico una qualche meraviglia straordinaria. Vuole dunque Leonida parole più affettuose, e non anima mia vuol esser chiamato, ma passerino, gallina, pernice, agnello, capretto e vitello di Filenia: espressioni queste che quantunque poste nella bocca di un servo deggiono credersi tolte dal comune frasario degl'innamorati d'allora, e le quali racchiudono se si vuole imagini gaje e appropriate, ma fatte meglio per significare la dimestichezza degli amanti, che per ritrarre l'unione dei cuori.

Ma valichiamo oramai a dir d'altro, poichè questa materia è di quelle che non sono punto sorde a rispondere e a chi scrive e a chi legge.

## Venustà, Bellezza.

Venusta è chiamata quella eleganza di forme

<sup>(1)</sup> Att. 2, sc. 1.

e quella grazia dell'aspetto ch'è sopra la bet-lezza quando è accompagnata da essa, che anche scompagnatene è gradita per sè sola, anzi gareggia con la bellezza e la vince. E qual madre potea darsi a questa bella parola migliore di quella ch'essa ebbe, di quella che il suo nome medesimo indica, di quella Venere cioè che quantunque la bella delle belle vuol sempre al fianco suo le grazie, acciò se mai venisse fatto alla natura di creare altre forme più perfette non perciò sia abbandonato il suo culto?

Bello è il luogo di Cicerone nel suo trattato della natura degli Dei (1) nel quale egli discorre dell' etimologia del nome di parecchie divinità. Giano, dic'egli, così fu detto ab eundo, e da lui le porte ebbero il nome di januae. I Dei penati furono appellati a penu, con la qual parola intendevano i Latini esprimere tutto ciò che è necessario all'umano nutrimento. Il sole trasse il nome dall'esser egli il solo che apparisce in cielo, oscurati da lui gli altri astri: come dalla luce ebbero il loro la luna e la dea Lucina, nomi questi convenienti anche a Diana, che così si chiamò a die, perchè di notte essa coi suoi raggi riconduce quasi fra noi il giorno. Che se Diana Lucina invocasi dalle femine, ciò addiviene perchè il giro dei suoi mesi (così chiamati per gli spazi misurati a mensis spatiis del periodico suo corso in cielo ) serve anche

<sup>(1)</sup> Lib. II, cap. 27.

di norma alla maturità dei parti. Quella divinità poi, soggiunge Cicerone, che Venere noi appelliamo non per altro così fu detta, se non perchè viene a tutte le cose. E da essa ebbe poscia origine la parola di venustà, che malamente da taluno si crede abbia non tolto ma

dato il nome a quella Dea. Così egli.

Fedele perciò alla sua origine feminina, non era impiegata propriamente dai Latini questa parola a denotare la leggiadria e la piacevolezza dell'aspetto nel sesso più forte. Onde avuta ragione della differenza nella bellezza dei due sessi diverse erano le voci che doveano adoperarsi; talchè quello che diceasi venustà muliebre dovesse corrispondere nell'altro sesso a di-

gnità virile. (1)

Noi abbiamo tante parole acconce a lodare le fattezze o le grazie di amabil donna, che questa parola di venustà in tanta dovizia del vocabolario amoroso è rimasz quasi fuor dell'uso comune. Mentre intanto tenghiamo poco conto di un vocabolo ch'è il più legittimo fra i figli di Venere (ch'erano sofamente vocaboli), noi abbiamo giornalmente fra le labbra per significare la convenienza dei colori e delle forme nel viso e nel corpo umano la parola di bello, la quale se fosse stata pronunziata avanti all'altare di quella divinità ed inserita da qualche adoratore in un inno a suo onore, la statua di Venere avrebbe certamente accennato

<sup>(</sup>r) Cic. de offic. I, 30 e 36.

col capo tre volte in quella maniera che gli Dei sogliono accennare allorchè vogliono indicare che il supplicante è uno sciocco; oppure se l'offesa dignità personale si sopportava meno dalle divinità femine che dagli Dei maschi, la statua medesima levato prestamente il destro calcagno tale avrebbe dato sulla guancia del cantore dell' inno, che per tutta la vita non avrebb' egli mai più obliato come sia duro scontro lo scontro del calcagno di una Dea. Pure tal è la fortuna delle parole che un vocabolo nobile anzi semideo si tiene nel registro delle superfluità; ed una parola pervenuta agli onori cavallereschi per quella strada per cui vi giungono i così detti cavalieri d'industria ha nel cervello la migliore nicchia, e penetra nei più segreti ripostigli del cuore umano, dove al solo suonare del nome di beltà s'arresta quasi il movimento del sangue e le fibbre tutte riscotendosi sembrano dirle: Vossignoria comandi. Tocchiamo adunque qualche cosa di questa parola pervenuta di bellezza, figliuola come ognuno sa del bellus bella bellum dei Latini, e scriviamo la più inutile delle pagine di questo libro; poichè se v' ha qualcuno fra i potentati. illegittimi del vocabolario che forte dell'amore dei suoi sudditi punto non tema le ostilità degli etimologisti, questo è adesso.

Che cosa significa bellus bella bellum? dimandava molti secoli fa un grammatico romano al più studioso dei suoi discepoli. E l'alunno in suo latino diceagli: vuol dire confacevole,

<sup>(1)</sup> Lib. I, epigr. 10. (2) Lib. I cap. 60.

<sup>(3)</sup> Captiv. V. a, 3.

lorchè Cicerone (e qui il discepolo facea un'altra riverenza) scrivendo alla moglie sua Terenzia mentre navigava per raggiungere l'armata di Pompeo, e parlandole del giovane Cicerone loro figliuolo che tenea compagnia al genitore, diceale: Cicerone nostro bellissimo ti dà mille saluti (1) — Bravissimo! Si è impiegata qualche volta tal parola per denotare le forme del viso? -Sì, ma assai di rado. Io mi ricordo solamente un tratto d'Ovidio, (2) in cui egli scriveva che « ogni amante è proprio un soldato il quale » milita negli accampamenti di amore, e che » una bella fanciulla vuole nel suo amatore » quegli stessi anni che un capitano richiede » nei suoi soldati » — Generalmente però come usasi quel vocabolo? — Usasi in senso di cosa a noi grata senza correlazione speciale alle forme della cosa. — Fra queste cose grate havvene qualcuna che abbia più particolarmente meritato di conservare nel suo nome il suono e il significato di tal parola? (E così dicendo il grammatico inseriva la mano in una lunga tasca che gli stava appiccata di fianco alla tonaca, nella quale solea egli allogare lo staffile; e il fanciullo tra impallidendo e arrossando restava li come mezzo sbigottituccio senza profferir parola,) su via, fatti animo, di'ciò che ne sai senza paura -Io so bene che cosa dovrei dire, ma quella mano colà entro mi fa sospettare ... - Havvi

<sup>(1)</sup> Ad famil. XIV, 7

<sup>(</sup>a) Amor. lib. I, eleg. 9.

forse qualche rescritto dell'imperatore che comandi allo staffile di starsene sempre solitario e senza veruna compagnia entro a una tasca? (E qui il discepolo incominciava a sorridere.) Coraggio, di'su (E qui il discepolo cambiava il sorriso in riso) — Se lo dico me lo dai? — Te lo do — E bene la cosa grata a noi riscaldatori dei tuoi scanni, anzi la cosa più grata che per noi possa uscire da quella tua tasca e che senta il suo bellus bella bellum si è un grosso bellarium — Benissimo! E la ciambella e ciambella grossa è qui. E tante volte uscirà dalla mia tasca un bellarium quante volte risponderai a proposito come ora hai fatto alle mie interrogazioni. Anzi per questa mane ti do vacanza.

# Vermiglio.

LETTERA DI UN PEDANTE AD UNA DONZELLA DA CUI ERA STATO TRADITO.

Conciosiacosachè il tacere in sì grave suggetto di parlare parrebbe da parte mia abbattimento di dolore, e tu ne trarresti un argomento di più per tenere più ritto sulle spalle quel tuo collo eburneo, per girare con disdegno quelle tue pupille alla maniera di Giunone e di Diana, e per comporre a severità tutto quel viso, dove per quanto tu ne credi

> ...In men d'un palmo appare Visibilmente, quanto in questa vita Arte, ingegno e natura e il ciel può fare.

sappi che noi coltivatori delle lettere abbiamo negli studi nostri mille e un soccorso di più degli altri uomini per obbliare facilmente le belle infedeli. Ed io sono già quasi a tal punto; se non che il bisogno di dirtelo obbligandomi di nuovo a pensare a te, ritarda alquanto il momento in cui io possa dire che t'ho lasciata

per sempre nel dimenticatojo.

Già noi abbiamo da vagheggiare in ispirito tante belle greche, tante belle romane, tante belle dame dei tempi cavallereschi, tante belle matrone delle province arcadiche, e troviamo voi altre donne che potrei chiamare donne in prosa così scapitanti nel paragone con quelle meraviglie poetiche, la stampa delle quali intiera ancora nelle nostre mani non è mai passata fra quelle dei terreni vostri genitori, che se ci fosse permesso di viver sempre in quelle sublimi regioni del bello ideale, io non avrei mai cambiato il dito mignolo di una di quelle morte beltà con cento donzelle le più vive che trovinsi oggidì fra noi, te compresa.

Che se non ostante l'amore da noi posto alla bella Elena e alla bella Armida, qualche volta incespichiamo in questo basso mondo, e diciamo in un momento d'illusione al vedervi tanto vispe e leggiadre, come dicea quel capo-

squadra dei letterati innamorati,

Costei per fermo nacque in paradiso,

l'illusione nostra è più facilmente cacciata in

bando coll' ajuto della scienza. La scienza è per noi farmaco, che tutte guarisce le infermità amorose: è lente che tutte discuopre le occulte vostre mende. Io ho le tante volte accostato la mia lente al tuo viso ed ho già raunato tanta copia di osservazioni, che a rischio ancora di sentirmi chiamare dieci volte pedante ed inurbano, io giuro a me di scriverti duranti i primi dieci anni ab infidelitate ed in ogni anniversario della data del tuo tradimento una lettera filosofico-critico-morale, nella quale or l'una or l'altra delle tue mende o delle tue vanaglorie sarà trattata da me senza misericordia, alla maniera che fece il Boccaccio suo Laberinto d'amore. Tanto più perchè son persuaso che allo scadere del nono o del decimo anniversario ti sarà col viso sì fattamente mutato l'animo, che quel tuo sogghigno sardonico di mezzo dispetto e mezza irrisione, che ti veggo già comparire sulle labbra nel leggere questa mia promessa, si cambierà allora in due lagrimucce di pentimento o almeno di disinganno.

Intanto in questo primo ssogamento del mio mal corrisposto affetto vo'prender di mira quel colorito vermiglio delle tue gote; quello che hai ora sì sovente in bocca con mille pretesti acciò tutti vi pongano più attenzione; quello di cui sei tanto vanitosa che sembra quasi all' udirti che tutte le rose della primavera e tutte le aurore dell' anno non possano bastare alle tante comparazioni che dovrebbero farsi in lode della

rubiconda frescura da cui sei avvivata. E a me pure per dirti il vero piaceva assai quel color di porpora. Ciò non ostante, a costo ancora

> . . . . che ragionando si rinfreschì Quell' ardente desio Che nacque il giorno ch' io Lassai di me la miglior parte a dietro,

voglio dirti quello che la mia scienza etimologica mi ha insegnato sopra quel tuo colore vermiglio. E se tu risponderai con un sorriso di beffa alla mia dottrina, io m'appello dalla mia lettera di quest'anno alla mia lettera dell'anno decimo.

Oh! come è frescoccia stamane Madamigella! Oh! il bel vermiglio che imporpora le sue guance! così ti dicono al primo vederti ogni giorno i tuoi proci. E la sode essendo per te come una specie di febbre che ti fa scorrere più rapidamente il sangue nelle vene, ecco che tosto una nuova pennellata di vermiglio è per così dire tratta sulle tue gote; onde nel girare un guardo furtivo allo speglio tu benedici sopra gli altri raggi del sole quel raggio rosso, del quale in altri tempi tu apprendesti da me la storia. Ma io allora t'ingannai. No non è dal sole che discende quel tuo vermiglio, ma ei viene da luogo per molti e molti milioni di leghe più basso; e se allora io ti parlava come un fisico innamorato, senti adesso la palinodia di un disamorato etimologico.

Hai tu mai udito parlare di certe coccole Manno, Tom. I.

di alcune piante simili quasi alle coccole dell' ellera, colle quali tingonsi i panni in rosso e in paonazzo? Tu non sai donde venga alle piante tal enfiatura, ed io debbo insegnartelo. Havvi un genere di vermi dell' ordine degli emipteri, della sezione degli omopteri, della famiglia dei gallinsetti. Questi vermi

Nel dolce tempő della prima etade Che nascer vede ed ancor quasi in erba La fera voglia che per los mal cresce

appiccansi alla pianta od all'albero che ad essi serve d'abitazione; e il corpo loro gonfiasi allora prodigiosamente e prende la forma di una gallozzola, nella quale rinchiudonsi le speranze future della razza. La forma diversa delle galluzze serve solamente ad indicare che colà entro sono separatamente alloggiati, o i vermi chiamati kermes, o i vermi chiamati cocciniglia. E gli uni e gli altri però sono vermi in pelle e in sugo, colla differenza che il sugo, dei primi produce il colore dal loro nome appellato kermesino, e che quello dei secondi (o degli altri loro consanguinei che hanno potuto in altri tempi essere adoperati nelle tinture) ritenendo il nome generico di verme ha prodotto il colore vermiglio.

E bene non ti senti già come un bulicame sulle guance. Non ti sembra che quel brutto nome di verme sia fatto per disonorare tutti i nomi che da lui provengono? E pure te ne paoneggiavi come se quel nome fosse disceso

in diritta linea dalle guance di Ebe o dalle labbra di Ciprigna! Mano dunque alle decozioni refrigeranti, mano alle bevande che assottigliano gli umori e lasciano loro minor sostanza colorante. Si prolunghi il sonno mattutino, si prolunghino le veglie notturne; sieno i ben giunti i dispiaceri, le gelosie, i puntigli e tutte le altre passioncelle di color giallo. Fuori le rose dal tuo gabinetto; fuori l'aurora che qualche volta vi penetrava furtiva. Dove siete o viole mammole? Al servizio forse dei pastori d' Arcadia. Lasciateli ve ne scongiuro, che per sì bella cagione si può senza rimprovero far tradimento ad un amore di due secoli. Liasciateli e venitene tutte in mazzo o in gambo al boudoir della donzella mia. Essa d'or in avanti vorrà tenervi ogni di accanto a sè, e paragonarsi con le più perfette fra di voi; e il vostro profumo sarà il solo che salirà per le narici di quel suo bel naso alla foggia greca, sì sarà il solo che salirà per tal via a quel cervelluzzo suo alla foggia francese, per colorarvi colà entro in tinta pallida tutti i pensieri, tutti i desideri e tutte le reminiscenze. Io stesso che sono una delle reminiscenze le più mal allogate entro a quel cervello, io stesso a malgrado delle tinte cariche ed abbronzate del mio visaccio da pedante, comparirò d'or innanzi nella sua imaginativa tinctus viola, quasi che venissi di fresco dagli ospedali di Amatunta o di Citera. E forse in grazia a quel pallore io sarò un giorno guardato da essa con quell'aria di tenera compassione, con cui guarderà dopo questo suo mutamento le viole mammole

appassite.

Ma tu non che sorridere, ristringi alquanto le sopracciglia in aria di chi dice, il poveretto ha perduto il giudizio? No bella fanciulla. Postochè non ho perduto quel poco mio giudizio allorchè facevi sembiante d'amarmi, non lo perderò mai più, venissero ancora ad agitare tutta la mia bile una novella Angelica e un novello Medoro. Prima che tu sorridessi nel leggere queste baje, sorrideva io stesso nello scriverle. E potevi pensare da senno che io perchè pedante dovessi essere un malcreato? E chi meglio di un pedante sa rispettarvi o belle donzelle? Non è forse il troppo nostro rispetto verso di voi una porzione e un sintomo di pedanteria? Dunque non più minacce decennali, non più rimproveri. Vivi fresca qual sei non pur dieci anni soli, ma se puoi anche tre volte tanto; che io non vorrò mai turbare i tuoi trionfi col farti ricordare di me, o la mia pace col ricordarmi troppo di te. Se io ho scherzato finora in questa mia lettera, ciò è stato scherzo innocente: o se qualche malignità vi s' intromette, si è solamente la speranza che al termine della lettera tu possa fare, la seguente osservazione: l'amante scherza, dunque è già in sulla via della guarigione.

## I due caprioli, la trota e la najade.

#### FAVOLA.

Scorrea al piede della rupe Calcidica dove avea il suo antro la Sibilla Cumana un rivoletto di limpidissime acque, che mettea quasi inosservato nel lido Euboico. Due caprioli venutivi da parte opposta pretendeano ciascuno di avere una ragione esclusiva su quelle acque. E l'uno diceva, io sono rivale più anziano di te, perchè è già più di un mese che ho preso la possessione del rivo abbeverandomi in esso due volte al dì (1).

L'altro opponeva pel contrario che la rivalità sua, benchè di data più fresca pel ritardato possesso, era però in lui di ragione ereditaria, perchè il quondam capriolo suo genitore e i progenitori loro di saltellante e lesta memoria aveano da cinquanta, sessanta e più anni a ricordo di caprioli tuffato periodicamente senza opposizione o concorso di altra bestia il naso e la bocca entro a quell' onda, e sorbitala a piacimento ogni qual volta aveano avuto sete.

<sup>(1)</sup> Si inter rivales idest qui per eumdem rivum aquam dueunt sit contentio de aquae usu, utroque suum usum esse contendente, duplex interdictum utrique competit: leg. 1, §, 26, digest. de aq. quot. et aestiv. Il nome poi passò dalla frequente contesa per le acque alla frequentissima per le donne.

Una trota che aggiravasi e rigiravasi in vicinanza alla ripa, sentendo quella contesa trasse fuori dell'acqua la punterella del muso tanto quanto potea bastare a farsi intendere, e disse ai due litiganti: E con qual ragione potete voi bestie terrestri appropriarvi il titolo di rivali che ciascuno di voi affetta di prendere? Non sono forse a noi soli riserbate le ragioni di quel nome, a noi che guizziamo entro al rivo e lo fendiamo in ogni verso a nostro libito, a noi che confondiamo nel nostro linguaggio rivo e vita? Così il Cielo volesse francarci dall'uscirne giammai e dal cadere nel padellino di madonna Sibilla qui vicina; o volesse essa rinunziare ai suoi giorni di convito, che sono per noi giorni di guerra e di esterminio!

Una giovanetta Najade alla quale la sopraintendenza di quel rivo lasciava libere molte ore di sonno, riscossasi mal volentieri all' udire quella disputa, le impose termine con queste sentenziose parole: Ah! bestie e bestioline con la veduta corta di una spanna, e colle pretensioni lunghe le mille miglia! Voi credete d'aver ragioni legittime ad essere stimate rivali, perchè un po'dell'acqua di questo rivo scorre per entro a voi, o perchè voi scorrete entro ad esso. Sentite quello che io Ninfa rivale so dirvì e pronosticarvi per rivelazione avutane dalla Sibilla qui soprastante. Tempo verrà, essa mi disse un giorno con linguaggio d'Oracolo, tempo verrà che l'acqua del rivo sarà convertita in vaga donzella o in dignitosa matrona, e tutti i pesci che guizzano nelle sue acque e tutti gli animali od uomini che accorrevano alle sue sponde diventeranno tutti altrettanti innamorati arrabbiati come cani l'uno contro dell'altro. Ahi! che bell' osso io veggo colà nella reggia di Sparta! Ah! cane Trojano che cosa hai tu fatto a torlo di bocca al mastino Titidel Quanto mai numerosi siete o cani Grecil e perchè per tanti anni vi aggirate abbajando per ricuperare tal osso? O Nereo cantami tu le vicende di quest' osso greco, e quelle dappoi delle ossa latine. Ma no che le ossa sono tante, e sì numerosa la canaglia che mille Nerei non basterebbero al vaticinio. O mondo, mondo! O rivali, rivali!.. La trota e i caprioli restarono là a bocca aperta, e non capirono cosa veruna; e la Ninfa ritornò a dormire.

## Marito.

Il nome di marito è una cosa troppo seria perchè io m'attenti di cambiare la dottrina etimologica che lo riguarda in un apologo, o in un racconto o dialoghetto a capriccio. Siccome però quello stesso etimologista che scrisse in servigio di quest'opera qualche altra lettera etimologica, imprese in egual guisa a squadernare tutta la sua scienza intorno al nome dei mariti nell' occasione delle nozze di un suo amico, la lettera di lui farà qui le veci di ogni altra spiegazione.

# Caro e troppo lungo tempo celibe amico mio,

Finalmente l'amico nostro Piramo a dispetto dei suoi quarant'anni e delle quaranta sue belle ha tolto moglie. Il Cielo li serbi perpetuamente fedeli l'uno all'altro, come lo furono fra di loro Deucalione e Pirra durante il tempo del diluvio.

Ma tu vorrai sempre pensare come quel-· l' etimologista citato da Quintiliano, il quale diceva che celibe era una derivazione di celite, perchè la sola beatitudine che godesi dagli Dei in cielo credevasi da lui sufficiente ad esprimere la pace di chi non ha moglie? (1) Io so bene che nissuno si è condotto a prender moglie per argomenti etimologici: e perciò questa mia fettera non è già del genere delle suasive, ma di quelle lettere di cui non si è ancora determinata la categoria, cioè di quelle che scrivonsi da chi non sa fare di meglio, di quelle che avrebbero scritto i re di Francia intitolati faineans, se avessero saputo scrivere. Dunque niente altro che quattro parole sui mariti considerati etimologicamente.

Gli uomini allorchè vanno a nozze nei nostri tempi dicono più volte una bugia sustanziale, affermando cioè che vogliono essi impalmare Sempronia o Zinforosa, quando sarebbe più vero il dire che essi vogliono solamente aggra-

<sup>(1)</sup> V. Quintil. instit. orat. I, 10.

varsi la palma colla dote di Zinforosa, o rinforzarsela con l'ajuto della parentela e delle alleanze di Sempronia. Havvi però altre bugie maritali di condizione più innocente è vero, ma non pertanto bugie. Tal è quella che gli uomini dicono allorchè conduconsi a sposare la loro donna. Tu sai che il nostro sposare altro non è che lo sponsare dei Romani, snaturato però da noi ed usato a denotare la celebrazione del maritaggio contro all'antica e legittima sua significazione tratta dal verbo spondere, la quale esprimeva quella sola mutua promessione di matrimonio che noi appelliamo fidanzare. Un esempio calzantissimo della diversità che passava fra il condur moglie e lo sposare trovasi presso al giureconsulto Paolo, (1) dov'egli insegna che colui il quale governa una provincia non può condur moglie fra le provinciali, quantunque non sia a lui vietato di sposarla.

Altra bugia matrimoniale trovasi nell'uso della parola maritare. E chiara la sua derivazione da maschio (mas maris), perchè alla sola femina che va al suo compagno deggia essere appropriata quella voce. Pure e presso ai Latini (2) e presso ai moderni questo vocabolo si adoperò e si adopera più volte anche per quello che noi assai propriamente diciamo

ammogliarsi.

Già i Romani facevano di questa parola l'uso

(1) Leg. 38, dig. de rit. nupt.

<sup>(2)</sup> Tacit. lib. II annal., cap. 6. Quando maritandum primcipem multi suaderent.

il più instabile. Alle volte marito non era per essi che un povero nome aggettivo, che avea per così dire bisogno di tener la moglie al fianco per essere guardato in viso, come succede anche oggidì a tanti mariti di nome sustantivo. E in tal senso Orazio nel suo carme secolare invocava Diana acciò aumentasse la schiatta romana, e rendesse fruttuosa la legge promulgata da Papio e Poppeo consoli per favoreggiare le nozze, legge ch'egli appellava perciò legge marita. Ora gli stessi Romani, i quali intendevano assai meglio di alcuni popoli moderni le leggi della comunione conjugale, mettevano in comunione col rimanente del patrimonio il nome stesso di marito; e per questo Papiniano scrivea (1) che nei casi nei quali nasceva fra persone straniere la ragione legale chiamata condictio, fra mariti però (cioè fra conjugi) l'atto era inefficace. Più volte significava il nome di marito il solo uomo; e in tal senso Orazio cantando le vittorie di Augusto nelle Spagne invitava a sagrificare agli Dei le matrone che contentavansi di un solo marito. (2) Talvolta però era lo stesso nome appropriato tutt' intiero alle femine; e lo stesso Orazio allora quando le sparava ben grosse e ben cocenti contro ad una vecchia poco virtuosa da lui acremente proverbiata, diceale fra le altre ingiurie, che poco le giovava se nissun' altra

(a) Unico gaudens mulier marito.

Od. 14, lib. 3.

<sup>(1)</sup> Leg. 52, digest. de donat. inter vir. et ux.

marita vi fosse in Roma cui pendessero al pari di lei così gravi e così ritonde le perle (1).

Non dee dunque sorprendere se in tanta versatilità di parola buona ad ogni uso matrimoniale, anche ai matrimoni figurati sia stata essa trasferita, fra i quali è cantato per esempio frequentemente nella poesia dei Latini l'imeneo della vite maritata con l'olmo. E così ad imitazione loro gli Italiani abbassarono la dignità del maritaggio rendendone compartecipi le bestie. Per la qual cosa Gio. Battista Gelli nella sua Circe scriveva usarsi dalle starne molta prudenza nell'occultare le uova ai loro mariti, i quali sono tanto inquieti che acciò non stieno esse occupate in covarle le rompono. E il Tasso in quella pomposa sua descrizione del destriero tolto all' onore delle armi, parlando della novella sua vita chiamavalo lascivo marito. Peggio di tutti il Boccaccio nel suo Laberinto d'amore (opera delle più studiate da lui in fatto d'ottima lingua, ma indegna di quell'animo gentile che egli si era) dipingendo con i colori li più ignominiosi la vedova da lui tolta ad infamare, facea un uso più volgare della parola maritare, scrivendo che a quella donna a cui li più grassi e più squisiti bocconi non bastavano mai a satollare lo stomaco, erano cibo quotidiano i capponi ben nutricati, le pappardelle col formaggio parmigiano non in iscodella, ma in ca-

<sup>(1)</sup> Nec sit marita quae rotundioribus
Onusta baccis ambulet.
Epod. VIII.

tino, come se allora sosse della torre della same fuggita, le vitelle di latte, le starne, i fagiani, i tordi grassi, le frittelle sambucate, i migliacci bianchi, i bramangieri e le lasagne maritate. E vedi quale scandalo paragonare anzi con-

fondere un marito con una lasagna!

Non eravi però bisogno veruno di cavar tanti serviti da quella parola, quasi come la favella fosse povera di altre voci di eguale significato, giacchè pochi sono i vocaboli cui siensi dati come al vocabolo di marito tanti sinonimi. Io faccio qui un' osservazione, che credo degna di esser considerata un momento da coloro i quali ricercano anche nelle parole i costumi e i sentimenti degli uomini. Molte sono le parole indicanti superiorità, dominio, autorità di cui i mariti souosi impadroniti per aumentare i loro titoli. Già in primo luogo la parola generica d'uomo, parola dopo quella di Dio e di angelo la più nobile del dizionario, fu costretta da essi a ridursi a significato particolare: e in bocca perciò delle semine l'uomo non è più quell' animale di due piedi e senza piume o se altramente vuoi definirlo, che fu formato ad imagine e similitudine del Creatore, ma quello solo fra questi animali il quale alla presenza di un notajo e di due testimoni ha promesso di stare tutta la vita accanto ad una di esse. E sia benedetto Virgilio che forse con l'animo di fare una parodia a quest'abuso della parola uomo chiamò nei suoi versi uomo delle capre

i becco (1). La parola bajulus (2) fra le altre sue fortune ebbe anche quella di significare un marito, e bailia fu perciò chiamata più volte nei secoli mezzani l'autorità maritale. Il vocabolo barone fortunato come quello di bajulus nel pervenire da basso ad alto luogo, (3) lo fu del pari nell'essere stato pronunziato rispettosamente dalle matrone di quegli stessi secoli, le quali nelle classiche scritture della lingua italiana lodansi qualche volta e le più fiate lamentansi del contegno dei loro baroni. Dicasi lo stesso del nome di signore. Quello però di tutti i titoli del protocollo maritale che più degli altri mi abbia fatto meravigliare si è quello che mi è avvenuto di trovare nel Ducange. Cita egli una vecchia legge di Enrico I. re d'Inghilterra che tratta della prole nata da madre serva e genitore libero, e nella quale parlandosi del dubbio nato sulla persona del padre spiegasi tal dubbiezza con la seguente stranissima espressione: qualunque sia stato il toro della madre. E osserva che non è questo un epigramma o una poesia bernesca o un canto carnascialesco, ma una legge; ed essendo solite le leggi di parlar sempre con tutta la loro serietà e non intendendo elleno ironia o bessa, ne conseguita che quel vocabolo era già in comune uso come vocabolo di seria significa-

<sup>(1)</sup> Fir grecis ipse caper deerraverat.

Egl. 7.

<sup>(2)</sup> V. pag. 122.

<sup>(3)</sup> V. pag. 123.

zione. Onde per tal cosa si chiarisce sempre più, che i mariti, volendo tener radicata anche nella lingua la superiorità loro sulle mogli, surono secondo la maggior o minore civiltà dei tempi più abili o più verecondi nello scerre le espressioni, non mai però incostanti nello sceglierle fra le voci dimostratrici di forza e di

possanza.

Con questa considerazione che può dare suggetto di meditazione al nostro amico io pongo termine alla mia lettera, nella quale perchè scritta ad un uomo come te impaziente delle lungherie mi era vietato di mettermi a lavorare intorno a quest'argomento a bastalena. Tu fagliela leggere; e digli che a mio giudizio ha fatto egli ottimamente a non istarsene più lunga pezza così a lellare. Vuolsi a certa età pigliare un partito qualunque, e farne d'una volta e per sempre, o dentro o fuora.

### Moglie, Donna

#### RISPOSTA ALLA LETTERA PRECEDENTE.

Sic raro scribis ut toto non quater anno membranam poscas, e quando poi dimandi questa membrana, e vi hai posto la data del giorno, mese ed anno, e un carissimo amico e una virgoletta appresso, non ti si schiera mai nella fantasia un racconto galante che rallegri il tuo amico, non mai ti viene fatto di spremere una di quelle gocce di follia che temperano la noja ordinaria della vita; ma come quel giudice ateniese posto in iscena da Aristofane nella sua commedia delle Vespe, il quale non potendo più recarsi al foro giudicava i cani della casa, dacchè non hai altro partito per isfogare la tua erudizione etimologica, ne fai un'investita nella prima lettera che t'accade di dovere scrivere, la quale questa volta è toccata a me. Non avrai però a lagnarti meco di essere stato contraccambiato di mala corrispondenza, perchè la tua glosa sopra i mariti mi ha fatto nascere il pensiero di fare un commento sopra le mogli. Il tema è più bello del tuo, e tu forse avrai a morderti le dita per l'invidia d'aver posto fra le mani altrui sì curioso e vago argomento.

Curiosità prima, rappresaglia delle mogli sopra i mariti. Questi aveano sbalzato dalla parte destra del trono la parola di generica denominazione homo per farne un ammogliato; e le mogli fecero discendere dagli scaglioni della parte sinistra di quel gran seggio la parola mulier significante anch' essa la generalità delle femine, per farne una maritata. Non v'ha dubbio che ogni età e condizione di femine era contenuta pei Latini nella parola mulier; e chi nol crede venga a vederlo in un luogo dove si cavano la berretta come alla cortina di un oracolo i più solenni dottori, cioè nelle Pandette, nelle quali leggesi la seguente risposta risolutiva del giureconsulto Modestino: (1) « quando in

<sup>(1)</sup> Leg. 81 de leg. et fideicom. III.

" un legato sono nominate mulieres intendonsi " legate sotto questo nome anche le vergiui. " Molte volte però vergine e mulier erano due cose che non poteano stare insieme; e in questo senso è assai noto quello scherzo di Cicerone, il quale ripreso dagli amici perchè nella grave età di sessant'anni avesse tolto per moglie la vergine Publilia, rispondeva cras mulier erit. (a) Più rade volte significava quel nome donna maritata: e tal era il significato che intendeva dargli Orazio, allorchè nella vaghissima sua descrizione della vita menata in campagna ne fa vedere, come pudica mulier somigliante alle donne Sabine o Pugliesi entri a parte delle fatiche e delle dolcezze di quella vita. (1)

Curiosità seconda, gl'Italiani più galanti verso le mogli che non lo sono i galantissimi francesi. E lo provo. I Francesi per una singolarità di cui non so rendermi ragione hanno voluto mostrarsi galanti e cortesi più coi congiunti della moglie che colla moglie istessa. La suocera e la nuora non hanno presso ad essi nel suono della parola alcun sentore di rabbia, le cognate non hanno verun sospetto d'invidia o di gelosia; ma quella è una bella madre, quell'altra una bella figlia, queste sono tutte belle sorelle. Parole in verità aggraziatissime; parole le quali fanno intendere come tutto quello che s'aggiunge al marito per mezzo della moglie tutto

(2) Epod. 2. v. 39.

<sup>(1)</sup> V. Quintil. lib. VI, cap. 3.

349

diventa come diremmo di color di rosa. Spiegami tu per qual cagione la rosa vera, il centro di tutte queste bellezze, quella per cui nella scala di queste galanterie sarebbe stato necessario di salire fino al primo gradino, si trovi senza onoranza veruna appellata rotondamente e semplicemente mia femina (ma femme); parola che forse ricorda un po' troppo il sesso di lei, e perciò parola mancante di delicatezza

e di rispetto.

Volgiti adesso al bel paese dove il sì suona, e vi sentirai suonare in tutte le bocche la nobilissima ed ossequiosissima parola di donna, diminutivo di domina, cioè di signora e padrona. Parola che chiamerei una seconda rappresaglia delle mogli contro ai titoli dominatori. dei mariti, se non fossi persuaso che in Italia uon fu già questo nome usurpato dalle femine. ma loro fu offerto e tributato da lunghissimo tempo dagli uomini; i quali cacciata dal vocabolario la legge Salica volonterosi si sottoposero a quella signoria feminina. Vero è che anche i Francesi hanno una storpiatura di domina nel loro dame; ma questa parola è presso ad essi più che altro voce di rispetto; o se serve pure a significare un nome appellativo e di genere, questo genere nè comprende le mogli. nè comprende tutte le femine, e non dicesi da essi dama di Tizio la moglie di lui, come non dicesi dama la curandaja o la trecca; quantunque per una seconda contraddizione questa curandaja e questa trecca la quale se parli di lei MANNO Tom. I.

non è une dame, se parli a lei diventa tosto madame.

Ritorniamo adesso una seconda volta all'Italia; e una seconda volta sarà posta in cima la nostra galanteria: poichè non paghi noi di aver onorato le mogli cop quella parola di tanta sommessione ch'ei si pare che loro abbian dato il foglio bianco perchè ne governino a lor senno, tutt' intiero quant' è il femineo sesso abbiamo pur voluto privilegiare con ugual testimonianza di obbedienza. E perciò le femine tutte per noi son donne. E l'università intiera di esse è per noi una università di padrone e di signore. E se havvene di quelle cui per ragion d'età troppo fresca non garberebbe un nome che ha in sè come un'aura di maturità e di grandezza, non per questo noi mietiamo in erba le loro ragioni suture, ma il tutto accomodiamo con un rispettoso diminutivo; e siccome la padrona dell'anno venturo dovrebbe in quest' anno dirsi la padroncina, così la domina dalle nozze in la è dalle nozze in qua la dominicella; donde per un garbato mozzamento di vocabolo viene la vaghissima parola di donzella.

Parendo scarso ossequio agli Italiani l' aver onorato le femine con quel nome sustantivo di donne, si avvisarono anche di estendere la loro signoria nelle altre parti dell'orazione. Vuoi tu un verbo che ti ricordi l'impero che ha sopra di te la tua bella? Eccotelo: donneggiare in significato di signoreggiare; nel qual senso il volgarizzatore di s. Bernardo nel suo trattato

della nobiltà dell'anima citato nel vocabolario della Crusca scriveva: grande sconvenevolezza è che la donna fanteggi, e che la fante donneggi. Vuoi tu un avverbio? Prendilo poco appresso nello stesso vocabolario, dove troverai donnescamente in significazione di signorilmente, con grandezza, con dignità e con garbo; e vi troverai pure i seguenti due bei versi di Dante:

La bella donna mossesi ed a Stazio Donnescamente disse: vien con lui.

Gl' Italiani infine non volendo perdere quella parola francese di dame onde aver più modi di spiegare la loro suggezione, la usarono però con maggior parsimonia; e non sapendo più come fare una distinzione fra i re ed i regoli di queste monarchie feminine, quando la parola avea già intronizzato tutte le femine, si valsero di quella storpiatura di dama per denotare specialmente le gentildonne. Come ne usò presso al Boccaccio il re di Francia Filippo il Bornio, allorchè meravigliatosi dello strano desinare apprestatogli con fino accorgimento dalla Marchesana di Monferrato diceale: Dama, nascono in questo paese solamente galline senza gallo alcuno? E così avvenne a queste due parole di donna e di dama quello che nelle storie qualche volta s'incontra, cioè che il figliuolo bastardo si pose in più alto seggio, che la prole legittima.

Non è però qui finita la storia delle galanterie italiane in tale rispetto. Aveavi due maniere di dar nome alle nozze, l'una dal maschio, l'altra dalla femina. Chi'l crederebbe che anche in questa imposizione di nome i Francesi hanno dimenticato l'ordinaria loro servitù verso il gentil sesso? Pure così è. Le loro nozze sono un mariage, parola nella quale domina come ognun vede l'elemento mascolino. Le nostre nozze per lo contrario sono alla foggia latina matrimonio; parola che viene da madre, e perciò parola saggia e consentanea al voto della natura, la quale vuole che le nozze sieno anche nel loro nome augurio di maternità. Onde la moglie avea ragioni possentissime di preferenza etimologica nel matrimonio, siccome le avea e le ha il marito nel patrimonio.

E basta ciò perchè io possa dire d' aver fatto mia provanza nella carriera cui la tua contagiosa dottrina mi va condannando. Tu intanto continua a pellegrinare per quei tuoi orti etimologici, e prendi sempre più stretta famigliarità con una scienza che mi sembra ai tempi nostri assai dimagrata di coltivatori. Il perchè io veggo già per te in grazia almeno della singolarità un qualche spiraglio di buona fama. È quasi lo desidererei anche per me se potessi un giorno prendere del tuo spirito e della tua pazienza. Od almeno se non reputazione letteraria, acquisterei certamente imitandoti un vantaggio egualmente prezioso; quello cioè di dimenticare entrando nel tuo studio etimologico

le mie solite noje, e di lasciare come suol dirsi attaccati tutti gli altri miei pensieri alla campanella dell' uscio.

#### Divorzio.

### DIALOGO PRA L'AUTORE E LA LEGGITRICE DI CUI A PAG. 161

A. Sarammi permesso prima ch' io scriva in questo scartafaccio il finis laus Deo di pregarti che voglia un'altra volta avvicendar meco quattro parole sopra una materia che potrebbe essere per te della massima importanza?

L. Di che si tratta?

A, Trattasi pel caso in cui ti convenisse o ti bisognasse di separarti da quel certo uomo di cui altra volta mi hai mostrato far tanto conto, trattasi dico di renderti informata del vero significato e dell'intima natura della parola che amendue impiegherete nell'andar ciascuno dalla sua parte.

L. Possono piuttosto andar male per tutte le cinque parti del mondo, se non gli etimologisti, almeno tutte le biblioteche etimologiche

prima che...

A. T' intendo. Io ho incominciato male, e temo perciò di guastar peggio il discorso se vorrò tenerne il filo nella mie mani. Non sarebb'ei meglio che dove ti garbasse di esser messa a parte delle mie dottrine sul divorzio, ti compiacessi tu stessa d'interrogarmi come meglio ti aggrada?

354

L. Ma saprai poi dirmi qualche cosa che veramente mi compensi della fatica che dovra costarmi questa specie di governo del nostro dialogo?

A. Costa forse a voi altre qualche fatica il co-

mandare?

L. Ma, e l'interrogare?

A. L'interrogazione per altro ho sempre udito dire, che sia il linguaggio più usuale della curiosità.

L. Sì, come l'ironia è la figura più commoda

della malignità.

A. Brava: così i nostri conti sono ora saldati, e possiamo incominciare senza guardarci in viso con l'aria imbarazzata di un creditore e di un debitore. Dunque ti prego della interrogazione prima.

L. Interrogazione prima sarà quella che naturalmente dee essere prima a tutte le altre. Che cosa significava originariamente la parola di-

vorzio?

A. Significava... aspetta... non so veramente se la parola sia italiana; ma dee esserlo postochè Jacopo Sanazzaro l'ha adoperata. Egli dunque in una sua egloga intitolata all'isoletta di Nisida posta in quel bel lido Partenopeo ripieno di dolcissime memorie diceva così:

Io veggio i tuoi recessi e i diverticoli Negletti , e, ormai deserti quegli scopuli. Dove vibrava amor suo' ardenti spicoli.

L. Che hanno da fare gli spicoli col divorzio?

A. Vi hanno a fare assaissimo, anzi alle volte a far tutto. Ma non è questa la parola sulla quale io voleva attirare la tua attenzione. Io ti voleva dire che il divorzio originariamente significava quello che il Sanazzaro chiamava un diverticolo, cioè una strada non calcata dal comune, fuori di mano, che si volge (vertitur) fuori della via ordinaria o militare. In tal significato Virgilio descrivendo la sorpresa fatta dai soldati Volsci dei due amici Eurialo e Niso nella notturna loro scorreria pel campo nemico scriveva, che i cavalli dei Volsci si gittarono per vari divorzi della selva, chiudendone ogni adito con guardie onde impadronirsi di quei due aggressori. Nella medesima guisa Cicerone narrando alcune sue geste guerresche in Asia con una magniloquenza maggiore forse del fatto, descriveva l'accampamento da lui preso nel monte Amano, ch'egli dice diviso dai divorzi delle acque, cioè dal fluire che esse faceano per diversa china in sul pendio della montagna. (1) Un divorzio pure di egual natura si era la parola che Tacito impiegava nel far menzione del Bosforo Tracio, ch' ei chiamava uno strettissimo divorzio fra ' l' Asia e l' Europa. (2)

L. Lasciamo questi divorzi originarii che ne ho capito abbastanza, e discorriamo alquanto dei

divorzi originati.

<sup>(1)</sup> Famil II. 10. (2) Annal. XII, 63.

A. Che cosa potrò io dirti di meglio suorchè paragonandoli insieme? Qualis pater talis filius. Il padre scostavasi dalla via larga e comunale e andava per tragetti ad occultare i suoi divagamenti; e il figliuolo salta fuori della larghissima strada matrimoniale per condursi Dio sa dove. Il genitore facea scorrere un fiune o un braccio di mare per separare una provincia dall'altra; e la prole adunando anch' essa quante fiumane ha potuto ( e qui ti faccio grazia di tutte le figure che potrei ragunare anch'io) si compiace di dividere l'un conjuge dall'altro, e dice ad uno: questa è d'or innanzi la tua Europa, ed all'altro, quest' è la tua Asia. Vedi che più chiara e più bella parola figurata non potea adoperarsi; a meno che non si pretendesse di esprimere oltre al fatti in qua e al fatt'in là dei due conjugati, anche le querele, i guaj, i rimbrotti, le repliche, le contro repliche, e lo scoppiar degli umorazzi, e gli scandali e i pentimenti che precedono, accompagnano e conseguitano quella divisione. Benchè in quelle acque che precipitano dal monte Amano, e nel Bosforo Tracio qualche imagine pur havvi di quell' arrabbiato corteggio del divorzio.

L. Tu sei come veggo una buonissima testa per avanzar tempo. E se io non ti stringo con nuove interrogazioni, tu mi farai in ogni risposta un diverticolo per uscir di seminato. A. Gran mercè. Ma almeno non sia tu tanto

A. Gran mercè. Ma almeno non sia tu tanto modesta mettendo sul conto della mia loqua-

cità quella compiacenza di star più lung'ora teco che sarebbe sentita anche da un mutolo. L. Tre passi indietro, e ritorna nel tuo terreno etimologico. Ho udito qualche volta dire in luogo di divorzio *ripudio*. Sono forse queste due

parole di egual valsente?

A. Non lo erano pei Romani: poichè il divorzio avveniva sempre fra marito e moglie, e il repudio propriamente avea luogo fra dué fidanzati. E vedi ragione rigorosamente etimologica di tale differenza. Il divorzio come t' ho detto suppone un divertere cioè il ritrarsi di uno da uno altro per volgersi in parti opposte. E ciò è cosa assai appropriata ai conjugi, i quali trovandosi insieme nella stessa longitudine e latitudine della terra, d'uopo è nel dividersi che si distacchino per così dire, s' indirizzino l'uno per esempio a tramontana e l'altro al mezzodi. Ma coi fidanzati la cosa procede altrimenti; poichè la fidanzata sta in una latitudine e il fidanzato in un' altra. Si inventò pertanto in servizio di essi il vocabolo speciale di repudio, nel quale si vuole dagli etimologisti entri per qualche cagione il pudore violato, o per qualche effetto il pudore messo a ripentaglio. E con questo si salvò la proprietà della parola divorzio. Anche le formole legali erano perciò differenti in ambi i casi: e mentre dicevasi alla fidanzata, io non mi vaglio più della tua obbligazione (conditione tua non utor), alla moglie per l'opposto si 23\*

diceva, abbiti le tue cose ( res tuas tibi habeto ). (1)

L. E bastava quel dire te' la roba tua, perchè

la faccenda fosse composta?

- A. Oh! questo poi no; che molte erano anzi le cerimonie da usarsi nei divorzi in proporzione della cerimonia e solennità con cui erano state celebrate le nozze. V' entrava alle volte fino un pane di farro. E questo era il manco, perchè tanto erano le formole della più solenne fra le maniere di legare e di dislegare i matrimoni, che dicevasi confarreazione e disfarreazione, che al tempo di Tiberio appena si poterono trovare, per quanto ne dice Tacito, (2) tre candidati Flamini in Roma che fossero nati come richiedeano le leggi da padri confarreati. Tanto le donne abborrivano la troppa etiquette e il soverchio perdi-tempo nello svincolarsi dai mariti.
- L. Dice Tacito che sieno state le donne cagione di quella rarità dei Flamini del farro?

A. Non lo dice, ma io lo presumo.

L. Ei ti si pareva in viso. Segui adunque, ma dicendo solamente quello che sai, e lasciando

nella lingua quello che presumi.

A. L'altra cosa che so si è che le mogli abborrenti del farro e dei formolari, allorchè in un'altra maniera di matrimoni fra i Romani più usata, aveano comprato i mariti, erano

(2) Annal. IV, 16.

<sup>(1)</sup> Leg. 2, digest. de divort, et repud.

tenute a rivenderli, se essendone ristucche voleano far divorzio.

L. Come? si compravano allora i mariti?

A. Presso a poco come si comprano anche adesso. La diversità si è che allora eravi più buona fede, e la sposa con tre assi in mano facea legalmente il suo mercato; e adesso si dà un altro nome alla vendita che di noi facciamo a prezzo maggiore di tre assi. Vedi dunque che composte le altre differenze del patrimonio d'amendue, costava poco al marito lo snocciolare quelle tre monetine, restituendole alla moglie, e il matrimonio era tosto bell'e reciso.

L. Qui almeno non saranno state le donne quelle che avranno introdotto la malvagia moda di rivendere il già comprato: perchè stava al

marito di pagare quel riscatto.

A. E qui hai piena ragione. Ma che dirai tu se io ti spiegherò una terza maniera di quasidivorzio, lo scandalo della quale perchè tutta di vostra invenzione dee ricadere per intiero sulla instabilità e furberia delle mogli?

L. Se tal sarà non te ne garrirò; che quantunque moglie anch'io, mi curo però assai più delle ragioni mie individuali, che di quelle della repubblica maritale in genere. Onde parlami senza trappole e dimmi le cose nette.

A. Eccola nettissima. Una delle maniere di contrar matrimonio in Roma era chiamata uso, e consisteva in una coabitazione sans façon pel termine di un anno, dopo il quale la mo-

glie restava attaccata alla casa maritale per quell'effetto legale che chiamasi di usucapione. Ma quante volte chi comanda fa la legge, altrettante chi obbedisce trova il sutterfugio. Fra le regole di tale usucapione la principale si era questa, che la possessione ossia l'uso non fosse mai stato interrotto per uno spazio di tempo eguale a tre notti. È qui vedi furberia femminina! ma di quelle fior di roba che diconsi di sopramano. La donna alloraquando vedea pender già sulle sua cervice come la spada di Damocle quella benedetta usucapione, la quale la rendeva roba altrui, che faceva ella? Tre notti erano presto passate comunque si passassero. Anime benigne non mancavano mai, le quali per liberare una femina amabile e giovinetta da un male così tremendo come si era il male dell' usucapione, trovavansi disposte a darle ricovero so spazio di tre notti. Scapola dunque dalla casa matrimoniale; ed alla quarta notte la si vedeva ricomparire come se niente fosse stato, e ricominciare un nuovo anno di noviziato; salvo a rinovellar questo gioco, se pur le riesciva, la povertà di quindici o venti anni, insino a quando cioè l'usucapione potesse tornar più a conto della femina che del marito.

Che ne dici di questo quasi matrimonio e quasi divorzio? Non sarebbe stato allora proprio il caso di dire che quelle mogli erano veri almanacchi da mutarsi ogni anno?

L. Tu prendi queste cose in gioco, ed io in-

vece mentre tu parlavi faceva le mie serie riflessioni sopra quei tristi tempi, nei quali il più santo dei legami umani, quello ch' è il fondamento il più sodo della civil compagnia era governato con regole così bizzarre ed immorali.

A. Ti dirò tuttavia o bella mia filosofessa, che alle regole ed alle leggi imperfette suppliva la moralità del popolo. Cinque secoli si valicarono tutt'intieri dopo fondata la gran città, senza che un solo esempio di divorzio siasi veduto in Roma. Prima di tutti un certo Spurio Carvilio Ruga....

L. Oh! il brutto nome!

A. Si brutto nome, e più brutto esempio. Primo di tutto questo Spurio Carvilio Ruga si divise dalla moglie accagionandola di sterilità. Rotto una volta l'argine traboccò come grossa piena il malvagio costume dei divorzi. Fuvvi chi lasciò la moglie perchè era uscita una volta in pubblico senza il velo sul capo. Cicerone, il gravissimo filosofo Cicerone, abbandono la vecchia sua Terenzia, con la quale avea pacificamente e onoratamente attempato, solo perchè la novella sposa gli arrecava una dote che lo rendea abile a soddisfare ai suoi debiti (1) Anzi siccome nel caso di divorzio cagionato da infedeltà della moglie il marito facea sua la dote, interveniva assai sovente che scientemente s'impalmassero donne tali, che fosse facile il pro-

<sup>(1)</sup> Plutarc. in vit. Cicer.

nostico della poca loro fedeltà, e sicuro così il conto fatto sulla loro dote. Fu in somma così universale e sfacciato questo costume, che Seneca ebbe a scrivere, (i) esservi in Roma parecchie nobili matrone le quali non coi nomi dei consoli numeravano gli anni, ma coi nomi degli avuti mariti. E Giovenale levando un computo di tali scandali (2) diceva con ragione che in cinque soli autunni poteasi dare lo scambio ad otto mariti.

Che di'tu ora? Sei già chiara di quanto mi

richiedevi?

L. Mel dimandi? Mi hai chiarita anche di ciò che non m'era proposta di sapere, giacchè non so se per isbadataggine di chi interrogava o per traviamento di chi rispondeva il discorso etimologico si ha tratto dietro una coda alla foggia delle comete, che dicesi non appartenga ad esse. Il non essere però io stata assai dura ad ascoltarti rende la colpa per metà almeno mia.

A. Madonna mia garbata. Se gli altri, a notizia dei quali perverrà questo nostro dialogo, non saranno più duri di te, la colpa non sara stata di nessuno.

<sup>(1)</sup> De benefic. III, 16.

<sup>(2)</sup> Sat. 6, v. 20.

# INDICE ALFABETICO

## Delle parole spiegate in quest' opera.

| Aborder (fe.) . pag. 26 | 5 Rolls nor the          |
|-------------------------|--------------------------|
| Addobbare               | 4 Rores make             |
| Addogato 7 28           |                          |
|                         | 6 Brigante               |
|                         | ,                        |
|                         |                          |
|                         |                          |
|                         | (                        |
|                         | * (se) Cabrer (fr.) n 98 |
| Allegria n              |                          |
|                         | 5 Calamità               |
| Ammiazzare a3           |                          |
| Amore , 31              |                          |
| Angaria                 | , ,                      |
| Angelo                  |                          |
| Angoscia ** 1           |                          |
| Anima                   | 6 Cancelliere n 130      |
|                         | o Canino n 100           |
| Arrivare                | 5 Cappella               |
| Assassind n 17          | 5 Capitolo               |
| Attonito. , , , ,       | 7 Carta                  |
| Avaro                   | 3 Casa n 134             |
| Autore 5                | 3 Canto                  |
| Baccelliere n a5        |                          |
| Balia, Balia , " 11     |                          |
| Barone                  |                          |
| Battesimo               |                          |
| Bello                   |                          |
|                         | 8 Cogitare (lat.)        |

| 364           |    |   |            |              | •             |    |    |     |            |
|---------------|----|---|------------|--------------|---------------|----|----|-----|------------|
| Colenione .   |    |   | pag        | . 241        | Distinguere . |    | •  | pag | . 19       |
| Compendio.    |    |   | ,          | , 35         | Divisa        | •  |    | . , | 248        |
| Compensare.   |    |   | . 1        | o ivi        | Divorzio . ,  | ٠. |    |     | n 353      |
| Complessione  |    |   | . 1        | <b>286</b>   | Dominio       |    |    | . , | , 28r      |
| Comprendere   | _  |   | . 1        | . 24         | Donna         | •. |    | . , | 346        |
| Computare .   |    |   | . ,        | o ivi        | Donneggiare.  |    |    | . , | n 330      |
| Concepire .   |    |   | . 1        | <b>9</b> 18  | Donzella.     |    |    |     | , ivi      |
| Confortarsi . |    |   | . 1        | n 13         | Ebrio         |    |    | . , | 0 67       |
| Conghiettura  |    |   | . •        | • 86         | Egarer (fran  |    |    | . : | <b>264</b> |
| Conjugale .   |    |   | . 1        | 97           | Egregio       |    |    | . 1 | n 98       |
| Considerare . |    |   | . :        | 9 20         | Elemosina .   | :  |    | . , | 9 228      |
| Consiglio .   |    |   | . 1        | , s6         | Brario        |    | ٠, | . , | 9 29       |
| Consolarsi .  |    |   | . 1        | 13           | Esagerare .   |    | •  |     | , 88       |
| Consultare .  |    |   | . `1       | 9 27         | Esame         |    |    | . , | 9 19       |
| Contemplare   |    |   | . 1        |              | Esultazione . |    |    | . , | , ,        |
| Contentezza.  |    |   | . ,        | n 5          | Estro         | :  |    | . , | n gś       |
| Contestabile. |    |   | . ,        | 135          | Fanatico      |    |    | . , | 9 2ŠI      |
| Convincimento |    |   | . ,        | n 25.        | Fastigio      |    |    | . : | . 234      |
| Corno         |    |   | . 1        | + 148        | Fatuo         |    |    |     | . 231      |
| Corollario .  |    |   | . ,        | , š3         | Favellare.    |    |    | . , | 284        |
| Costernazione | .′ | • | <b>3</b> 1 | . 12         | Pazione       |    |    | . ; | 7 7 7 9    |
| Credere       | :  |   | . ,        | 24           | Fazzoletto .  |    |    |     | 282        |
| Cruciato      |    |   |            | 10           | Ferale        |    |    |     | s a33      |
| Corialità     | •. |   | . ,        | 150          | Fiorino .     |    |    | . , | , 3ı       |
| Dame (franc.  | )  |   |            | 349          | Foglio        | •  |    | . , | . 46       |
| Dazio         |    |   | . ,        | 40           | Pormidine .   |    |    |     | • 13       |
| Decidere      |    |   | •. •       | . 25         | Gatto.        | •  |    | . , | . 67       |
| Defanto       |    |   | . ,        | 279          | Giacobino     |    |    | . , | 230        |
| Delirare      |    |   |            | , <u>a</u> 8 | Giano         | •  | Ţ. |     | 325        |
| Denajo        |    |   |            | . 30         | Giocendità .  | •  |    | . , | , 3        |
| Deputato      |    |   | . ;        | 24           | Gioia         |    |    | . , | , ,        |
|               |    |   |            | 183          | Giubilo       | •  |    | . , | e ivi      |
| Diana         |    |   |            | 3.5          | Giudicare .   | ,  |    |     | 25         |
| Difetto       |    |   |            | 9 7 3        | Grillare , .  | ,  |    |     | 100        |
| Digiuno       |    |   |            | 300          |               |    |    | -   | 334        |
| Discreto      |    |   |            | 65           | Illibato      |    |    | -   | 62         |
| Discussions   |    |   |            |              | Immolare ·    |    |    |     | 204        |
| Dispendio .   |    |   |            | 34           | Impedire      |    | •  |     | 282        |
|               |    |   |            | 35           | Importuno .   | •  |    | -   | 89         |
| Disperazione  |    |   |            | 12           | Improperio .  | :  |    | -   | 79         |
| Disputare .   |    | • |            |              |               |    |    |     | 9 98       |
| Dissidium (la |    |   |            | •            |               |    |    |     | 259        |

••

| •                          |         |                    | 365      |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| Incesto                    | pag. 75 | Omaggio            | pag. 164 |
| Inculcare                  | n go    | Onesto             | . 7 64   |
| Ingegno                    | . n 54  | Opinare            | . n a5   |
| Insidia                    | . n 87  |                    | . » 8g   |
| Insinuare                  | . " 14  | Optare (lat.)      | . 11 14  |
| Intelletto                 | · 'n a4 | Oplinam            |          |
| Intervallo                 | . m a6r | Osceno             |          |
| Intimare                   | . " 14  | Oste               | 186      |
| Intrigare                  | . ო ეჰ  | Ottimo             | . 70 14  |
| Invidia                    | . ກ 77  | Padrone            | . 3 287  |
| Tpocrita                   | . n 228 | Palabra (spagn.) . | . n a85  |
| Ladrone                    | . 1187  | Parente            | . 20801  |
| Lamento                    | . n 12  |                    |          |
| Lamento Lazzeretto Leggere | . n 253 | Parlare Paroco     | , 7 222  |
| Leggere                    | . n 43  | Pasquinata         | . " 253  |
| Legume                     | . " 45  | Patrimonio         | . n 35a  |
| Lettera                    | . » Ši  |                    |          |
| Libro                      | . n 45  | Pavore             |          |
|                            | . 7 298 |                    | . " ivi  |
| Luna                       | . w 3a5 | Pecunia            | . " 3:   |
|                            | . n a3g | Penati             | . 7 325  |
|                            | . » g   | Pensare            |          |
|                            | . n 98  |                    |          |
|                            | . n 135 |                    | . n a65  |
|                            | . " 341 | Perverso           |          |
|                            | . n 169 | Pieve.             | . 7 222  |
|                            | . n 35a | Pigrizia           | . 7 12   |
|                            | . 7 325 | Piviale            | , " 222  |
|                            | . 7 222 | Pontefice.         | . " 204  |
|                            | . 7. 12 | Predestinazione.   | . 7 227  |
|                            | . n ivi | Prevaricare        | . 7 80   |
|                            |         | Probità            | . " 58   |
|                            | , » 6o  | Prodigio           | . 7 103  |
| Moglie                     | . " 346 | Prodigo            | · 7 34   |
|                            | . " 18  | Profano            | . " 34.  |
|                            | . " 20  | Prosa.             | • " 25 t |
| Mostro                     |         | Prosa              | · » 51   |
| Mouchoir (fran.)           | . n 282 |                    |          |
| Mulier (lat.)              | n 348   | Putare (lat.)      | . 7 12   |
| Nobile                     | 7 110   | Religione          |          |
| Nume                       |         | Replicare          |          |
| (lbbligazione              |         | Ribaldo            | . " 91   |

| 366          |    |    |   |    |    |             |                      |     |      |     |    |    |     |
|--------------|----|----|---|----|----|-------------|----------------------|-----|------|-----|----|----|-----|
| Rinculare    |    |    |   | po | ĸ. | 137         | Sapplici             | 0   |      |     | pe | ц. | 236 |
| Ripudio .    |    |    |   |    |    | 357         | Sussidio             |     |      |     |    | "  |     |
| Riputare.    |    |    |   |    | "  | 24          | Talento              |     |      |     |    | 77 | 41  |
| Rivale .     |    |    |   |    | 77 | 337         | Tavole               |     |      |     |    | "  |     |
| Salario .    |    |    |   |    |    | *6          | Terrore              |     |      |     |    | "  | 12  |
| Sapere .     |    |    |   |    | "  | 54          | Timore               |     | . `  |     |    | "  | ívi |
| Sartore .    |    |    |   |    | 77 | 302         | Tonsura              |     |      |     |    | 77 | 306 |
| Satellite .  |    |    |   |    | "  | 199         | Torment              |     |      |     |    |    | 13  |
| Scampare     |    |    |   | •  | 77 | <b>264</b>  | Torrente             |     |      |     |    | "  | 289 |
| Scudo .      |    |    |   |    | "  | 3 i         | Tota ( p             | ien | a.)  |     |    | 79 | 307 |
| Secolo .     |    | ٠. |   |    | 77 | 304         | Traditor             |     |      |     |    | "  | 73  |
| Sentenza.    |    |    |   |    | "  | 24          | Tripudio             | ٠.  |      |     |    | 70 | 239 |
| Separare.    |    |    | · |    | 77 | 19          | Turbame              |     |      |     |    | "  | 13  |
| Servo        |    |    |   |    | 77 | 139         | Ubbiada              | (1  | pien | a.) |    | 77 | 242 |
| Sfidare .    |    |    |   |    | 79 | <b>28</b> 6 | Venere               |     |      |     |    | "  | 325 |
| Signore .    |    |    |   |    | 77 | 287         | Venustà              |     |      |     | :  |    | 324 |
| Sinagoga,    |    |    |   |    | "  | 227         |                      |     |      |     |    | 79 | 33o |
| Sobrio .     |    |    |   |    |    | 67          | Vermight<br>Versipel | le  |      | •   |    | "  | 98  |
| Sole         |    |    |   |    |    | 3 aŚ        | Verso.               |     |      |     |    | "  | Šι  |
| Sollecitudia | 1e |    | • |    | "  | 12          | Vertice              |     |      |     |    | "  | 102 |
| Spedire .    |    |    |   | ٠. | 77 | 282         | Vigilia              |     |      | ••  |    | "  | 300 |
| Spendere     |    |    |   | ,  | 79 | 34          | Virtu.               | •   |      |     |    | "  | 57  |
| Sposare .    |    |    |   |    | 77 |             | Vizio.               |     |      |     |    | 66 | 21  |
| Stimare .    |    |    |   |    | "  | 24          | Umile                |     |      |     |    | 77 | 601 |
| Stipendio    |    |    |   |    | 79 | 35          | Volume               |     |      |     |    | "  | 46  |
| _            |    |    |   |    | ** | 27          | Voluttà              |     |      |     |    | "  | 4   |
| Superstizio  |    |    |   |    | "  | 204         | Uomini               |     |      |     |    | "  | 161 |
| Suppellettil |    |    |   | •  |    | 38          | Usurpare             |     |      |     |    | 22 | 171 |
| Supplicare   | •  |    |   |    | 79 | 92          | •                    |     |      |     |    |    | •   |

# INDICE

DEI CAPITOLI CONTENUTI IN QUESTO VOLUME.

| Introduzione pag.                                                               | 5  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| LIBRO PRIMO                                                                     |    |
| CAPITOLO I. Bellezza delle parole signifi-                                      |    |
| canti i movimenti del cuore »  CAP. II. Povertà delle parole denotanti le       | I  |
| operazioni della mente »                                                        | 17 |
| CAP. III. Singolare fortuna delle parole risguardanti il denajo e il suo uso. » | 28 |
| CAP. IV. Parole di studio » CAP. V. Imperfezione delle parole deno-             | 42 |
| tanti virtù »                                                                   | 55 |
| CAP. VI. Ipocrisia delle parole esprimenti vizio                                | 69 |
| teriali alle spirituali                                                         | 83 |
| cialmente del verbo Adulare »                                                   | 96 |

## LIBRO SECONDO.

| CAP. | I. Parole ignobili diven | tate | n   | bil | i.pa | ag. | 1   |
|------|--------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| CAP. | II. Parole nobili degel  | ner  | ate |     |      | n   | 14  |
|      | III. Parole innocenti    |      |     |     |      |     |     |
|      | IV. Parole profane di    |      |     |     |      |     |     |
|      | V. Parole sagre diven    |      |     |     |      |     |     |
| CAP. | VI. Parole storiche.     | •    |     | •   | ٠.   | 77  | 24  |
| CAP. | VII. Parole venute dall  | la g | uer | ra, | da   | lla | 1   |
|      | vigazione e dalle scene  |      |     |     |      |     | 25  |
| CAP. | VIII. Parole usurpatri   | ci   |     |     |      |     | 27  |
|      | IX. Parole bugiarde      |      |     | ٠,٠ |      | "   | 29  |
|      | X. Parole d'amore.       |      |     |     |      |     | 311 |

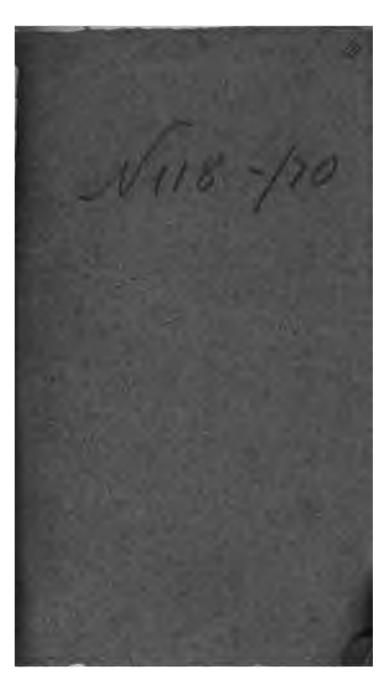



Opome publishments.

Warmado do Norporporta Barrelliera, Parabrauteri, Agonti di Chambira, Segnati, e di apadimepre ultra persona addotta ulla mercatura accombiado apreito dello leggi Commerciali, Civili, Politiche, Annomistrativo, co: di Antonio Accoco. Mismo in 10: Mat. Re. 2.

Open mills at Tarching

Distinguiro degli architera scattori, pitluri integlictori in ramo, in pichio previote, in archijo per anadeglio e per cauttori, niellatore, muerianore, musabiliti d'ogni già e d'ogni sariono di Stefano Tressa Whom 1852, in 9, Secondori d'income Cal Deglia

Distance of Ture Analys, Personny lin-

Contyrgy Millagn in S.

Manuala dell'abitatoro di Compagna e della Buona Cartalda ec. ec. Toma unico diviso in due panti, E aselto la Porto I. Liu. 4, 5m.

Il Montre della Gioventi, osco giarnaletti di lettera religiore, amene ed iscontiva, compilato da una seconda di tumbia di lettere. È modta il P. 12.

U presso d'associas, aunus in tre exdo proporti indicipationente.

Texten in Engents Scribe, tradotto that house, Militario E. Engelte it forces.

<u>Zagnach anch lekkarera</u>

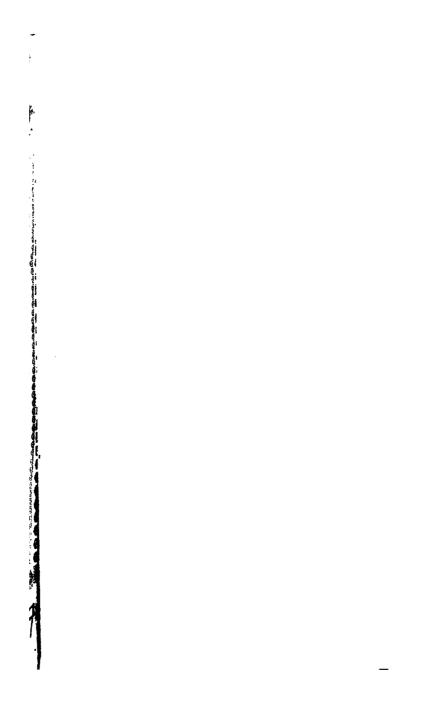

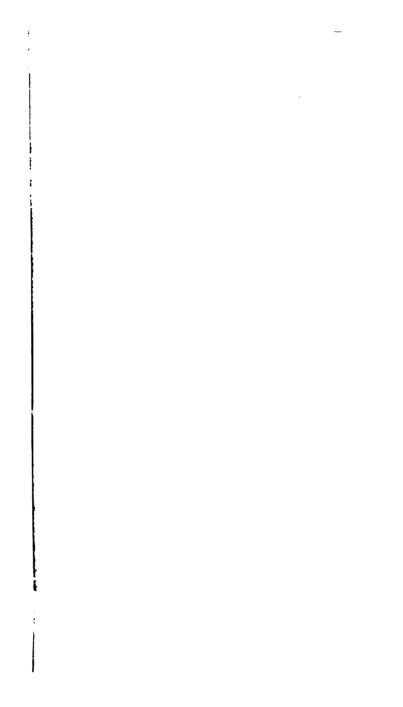



# YC**160**9

